

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/







. • •

.

in the second

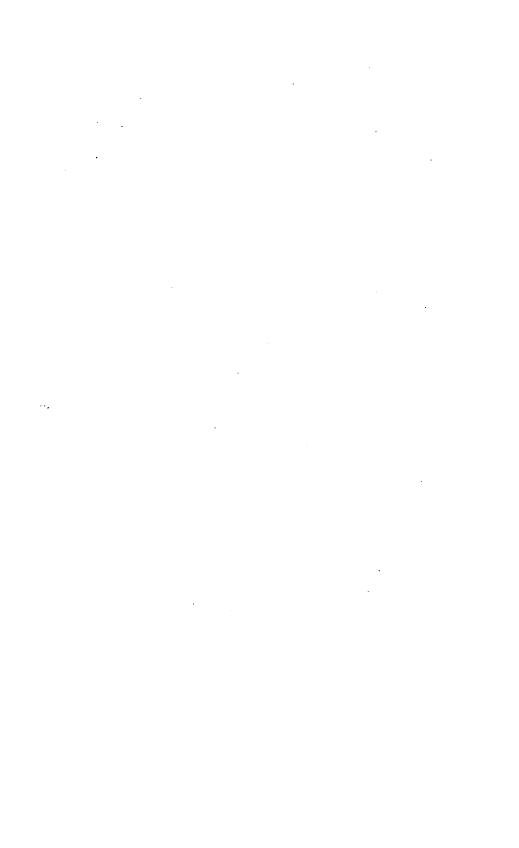

# DE FONTIBUS

QUIBUS

# STRABO IN LIBRO QUINTO DECIMO CONSCRIBENDO USUS SIT.

# DISSERTATIO INAUGURALIS

QUAM

AUCTORITATE ATQUE CONSENSU

AMPLISSIMI PHILOSOPHORUM ORDINIS

IN

## ACADEMIA GEORGIA AUGUSTA

AD

SUMMOS IN PHILOSOPHIA HONORES CAPESSENDOS

SCRIPSIT

AUGUSTUS YOGEL

LUBINENSIS.

TYPIS EXPRESSIT OFFICINA ACADEMICA DIETERICHIANA.

GUIL. FR. KAESTNER.

GOTTINGAE MDCCCLXXIV.

AUG 24. 1883 Minot fund.

.

.

•

.

.

Quamquam negari non potest ad historiam antiquam certis firmisque fundamentis constituendam minus interesse, ut Strabonis geographicorum fontes eruantur, quam ut Diodori, Plutarchi, aliorum narrationes ad certos autores revocentur, tamen pluribus de causis hanc'quoque quaestionem opera dignam esse arbitror. Nam primum illud ipsum in lucro ponendum est, quod his libris diligenter exploratis fieri potest ut satis multa membra scriptorum et historicorum et geographicorum adhuc per eos disiecta in unum colligantur atque conglutinentur. E quibus Artemidorum, Ephorum, Eratosthenem. Posidonium nominasse satis habeo. Ac ne illud quidem neglegendum est, quod Strabo cum non solum regionum gentiumque naturam descripserit sed etiam persaepe quae res iis locis ab illisque gentibus gestae essent aut brevius aut copiosius narraverit, haud ita paucas res ab aliis aut aliter aut omnino non memoriae traditas commemoravit. Qui certe homo fuit veritatis amantissimus idemque diligens in examinandis eis quae in libros recepturus erat, sed tamen ad illa expendenda unde profecta sint scire opus esse quis est Denique fieri non post quin perlustrato Straqui neget? bone eorum quoque auctoritas magis etiam perspiciatur qui in easdem res conscribendas studium contulerunt. iam Heerenius de fontibus geogr. Strab. quaestionem instituit in commentation. societ. reg. scient. Gotting. class. hist. et phil. 1819. p. 97 et 1822 p. 131 quam ego non magis in usum meum convertere potui quam dissert Henneckii de Strab. geogr. fide e fontt. aest. Gott. 1792. Sed quoniam conicere nobis licet utrumque more illius aetatis rem generatim uni-1\*

ł

verseque potius esse persecutum, spero fore ut venia mihi detur si nunc ea proferre audeo quae in fontibus libri quinti decimi investigandis invenisse mihi videor. Nam cum libros Strabonis omnes deinceps tractare constituissem, ab illo idcirco initium feci, quod et quibus auctoribus et qua ratione ille usus sit in eo facillime perspicitur. Notum enim est eo libro de India, Ariana, Perside agi. Quae cum neque ab ipso neque ab aequalibus eius peragratae essent, eis contentus fuit, quae cum ab aliis tum maxime a scriptoribus rerum Alexandri litteris erant mandata. Quo fit ut in discernendis diversis narrationibus minus impediamur quam in eis libris in quibus quae ipse viderat aut ab aliis acceperat ad narrationes scriptorum adiunxit. Sed tamen quaestio magnas habet difficultates. Tanta enim lectio toto opere elucet ut multo plures scriptores respiciantur necesse sit quam in Plutarcho aut Diodoro. Et quamquam Strabo quoque fontes quosdam primarios eligere solitus est, tamen nonnunquam ex variis narrationibus telam tam artificiosam contexuit ut aut maximo cum labore aut omnino non retexatur. hactenus.

#### CAPUT PRIUS.

#### DE INDICORUM FONTIBUS AGITUR.

Prima paragrapho pauca praefatus altera queritur eos qui cum Alexandro Magno in Indiam profecti eam descripserint, non solum vera et ficta eorum quae audiendo acceperint parum diiudicare sed etiam cum aut levius aut celerius res inspexerint de eis ipsis quae viderint inter se vehementer pugnare. Quod idem cadere in eos qui post illos eo cursum direxerint (init. par. III). Ad eam rem demonstrandam locum ex Apollodoro Artemiteno affert. (De hoc scriptore cuius memoria a solo fere Strabone servata est cf. Müll. fr. hist. IV p. 308.) Recepit eum Müll. inter fragm. (6), erravit autem in eo quod totam par. ei tribuit. Apparet enim falsum esse illud: ἐχείνους δὲ αὐτὰ τὰ μεταξύ κ. τ. λ. si-

quidem loci sententia haec est: non modo nihil novi addit eis quae antea nota 1) fuerunt sed etiam repugnat eis cum dicit maiorem Indiae partem a Graecis esse subactam quam a Macedonibus, nam Eucratidam mille urbes in potestatem suam redegisse; illi enim (i. e. scriptores rer. Al.) quinque milia urbium ab Alexandro expugnata et Poro donata esse Iure igitur ipse Müll. in Strab. edit. Didot. cum Cramero Exervos scripsit. Iam quaeritur ad quem verba Apol-Plin. h. n. 6, 21, 4. haec haodoro dempta pertineant. bet: "Al. M. comites in eo tractu Indiae quem armis subegerant scripserunt quinque milia oppidorum fuisse, nullum Coo minus, gentes novem, Indiamque tertiam partem esse terrarum omnium". Alter locus simillimus reperitur in Plut. vit. Al. c. 60 extr. Quibus si Strab. par. 12 addideris, Onesicritum autorem esse manifestum erit. Apparet enim illum in ea sententia fuisse Indiam tertiam partem esse terrarum omnium, id quod a Plinio tam arcte coniunctum traditur cum eis de quorum auctore nunc agitur, ut ea quoque Onesicritea iudicanda sint. Plutarchus vero in vita Alexandri rerum Indicarum maximam partem si minus ex ipso Onesicrito at certe per alium ex eo petivit; neminem certe saepius nominatim laudavit. Persuasum igitur mihi est a Strabone voce quae est exervos, a Plinio comitibus Al. M. significari Onesi-Qua ratione nescio an alia quoque res explicetur. Onesicritus enim a pluribus scriptoribus appellatur Astypa-Vid. loc. coll. ap. Müll. script. rer. Al. p. 47. Sed cum a Steph. Byz. v. 'Aστυπάλαια duae insulae et duae urbes enumerentur, quaenam earum intellegenda sit difficile est Schmieder. quidem ad Arr. Ind. p. 101 ab insula maris Carpathii nomen ductum esse arbitratus est. locis de quibus modo diximus ab illo Indorum urbes cum Co urbe comparari vidimus. Quae cum ab Astypalaeensibus Cois haud ita multo ante aetatem Al. M. (Ol. 103, 3) condita esset, sane colligi licet his Astypalaeis eum natum esse.

Par. 4 enumeratis causis cur etiam ipsius aetate In-

<sup>1)</sup> iure Cram. miratur "mirificum" gen. τῶν προτ. ἐγνωσμ., κed. sententia alia esse non potest.

dia minus cognita esset, a Poro vel Pandione rege ad Caesarem Augustum legatos missos esse memorat. Eandem rem par. 73 Nicolaum Damascenum secutus uberius narrat, ita ut nominis Pandionis mentionem non faciat (fr. 91 ap. Mull.)

Deinde quae § 5 Nearchi nomine traduntur ex eo ipso hausta esse satis verisimile est. cf. Arr. exp. Al. 6, 24, 2—3 (ap. Müll. fr. 23). Idem quadrat in ea quae par. insequenti e Megasthenis libro descripsit et quibus neque Aegyptiorum regum quemquam neque Scythas neque Semiramin neque Cyrum in Indiam excursiones fecisse demonstratur. cf. Arr. Ind. 5, 3—8 (Müll. fr. hist. II, p. 416 fr. 20 et 21).

Pergit autem § septima cum docet: Megasthenem quidem cum paucis narrationes de Herculis et Liberi expeditionibus Indicis veras esse credere, plerosque autem, inter quos Eratosthenes sit omnes eas fictas esse arbitrari καθάπες καὶ τὰ παρὰ τοῖς Ελλησιν. Adduntur nonnulli loci ex Euripide, Sophocle, Homero desumpti. Bernhardy priorem partem huius par. fragmentis Eratosth. adnumeravit (fr. 106) sed quantum ego quidem video cetera quoque recipere ei licuit. Nam cum ex eis quae modo ipsius Strabonis verbis laudavi, illum ipsum fabulas Graecas respexisse pateat, eundem qua fuerit scientia poetarum locos illos collegisse consentaneum est; praesertim cum quanta diligentia tota haec res ab eo tractata sit ex Arr. exp. Al. 5, 3 facile cognoscatur. Totum igitur locum Eratostheni restituendum esse censeo.

Neque dubium est quin idem § insequenti illi pauca suppeditaverit. In qua cum impugnet sententiam eorum qui Liberum et Herculem in Indiam venisse existiment Megasthenis argumenta ab eo redargui coll. Arr. Ind. 5, 9—12 perspicuum est. Quae autem refutandi causa intericienda esse censuit (cf. ἄμπελον, οὐδὲ ταύτην τελεσίπαςπον πτλ., ὅπες ἐπιπολάζει καὶ παςὰ τοῖς ἄλλοις Ἰνδοῖς. — καὶ γὰς ταῦτα μετενηνόχασιν) ea partim ab Eratosthene inventa esse propterea mihi persuadeo, quod hunc cum de ceteris rebus ad Indiam spectantibus illum potissimum secutus sit de hac re prorsus ab eo dissensisse constat. Atque etiam in eis quae sequuntur Strabo demonstrare pergit fabulas illas ab Alexandri adulatoribus excogitatas esse. Quoniamque in argu-

mentis eius est dissensio eorum ipsorum qui ea narraverunt, ab hoc loco non alienum puto monere revera multos eorum ab illo esse lectitatos (cf. II, p. 70 C.).

Quibus expositis ex veterioribus scriptoribus Eratostheni maximam fidem habendam esse iudicat. Deinde cum dicit: έστι δὲ τοιαῦτα α λέγει ὁ Ἐρατοσθένης ad ipsam Indiae descriptionem transit. Qua in re ita versatur ut primo loco brevem descriptionem totius terrae ex Eratosthene petitam collocet. Atque undecimam par. quidem ad eum pertinere iam Bernhardy in Eratosth. p. 93 cognovit, sed etiam §§ 12 et 13 ei tribuere debuit. Nam primum in eis quae antecedunt Strabo πιστότατα, inquit, είναι τὰ ὑπὸ τοῦ Ἐρατοσθένους εν τῷ τρίτφ τῶν γεωγραφικῶν Εκτεθέντα κεφαλαιωδώς περί της τότε νομιζομένης Ίνδικης, deinde paucis interjectis verba quae supra laudavi subsequuntur. Exspectamus igitur ut quae de Indiae natura ille "generatim" memoriae tradiderit breviter repetantur. Et vere par. 11 terminos, par. 12 magnitudinem, par. 13 flumina, coeli temperationem, fertilitatem Indiae, par. 14 denique Taprobanen insulam breviter tractari videmus. Post ea Strabo sic pergit: ιοιαύται μέν αι τού Ερατοσθένους αποφάσεις. προςτεθείσαι δε και αι ιων άλλων, εί πού τι προςακριβουσιν, είδοποιήσουσι ιὴν γραφήν. Quid igitur Bernhardyum deterruisse putamus. quominus haec omnia Eratostheni vindicaret? bium quin nominibus in par. 12 allatis in eam opinionem ductus sit ea non iam ad illum pertinere. Sed eis quae in extrema par. ab ipso Strabone addita sunt exceptis plane eadem leguntur in Arr. Ind. 3, 6. Ubi cum item ea proxime antecedant eaque Eratosthenis nomine insignita, quae a Strab. par. 11. narrata sunt, apertum est et hunc et illum ea coniuncta cum eis quae modo tradiderunt in Eratosthenis libro repperisse. Ac ne quis miretur quod tot scriptores ab eo collatos esse arbitremur, moneo verisimile illud quidem esse Ctesiam et Onesicritum ab eo esse usurpatos, de Nearcho, Megasthene, Deimacho idem ex paucis eius fragmentis apparere (cf. fr. 105, 107; 119), cum nisi per alios Straboni neque Ctesias neque Deimachus, Arriano vero neque Ctesias. neque Onesicritus noti sint (de qua re aliis locis plura dice-





. 

# DE FONTIBUS

**QUIBUS** 

# STRABO IN LIBRO QUINTO DECIMO CONSCRIBENDO USUS SIT.

## DISSERTATIO INAUGURALIS

QUAM

AUCTORITATE ATQUE CONSENSU

AMPLISSIMI PHILOSOPHORUM ORDINIS

### ACADEMIA GEORGIA AUGUSTA

AD

SUMMOS IN PHILOSOPHIA HONORES CAPESSENDOS

SCRIPSIT

AUGUSTUS YOGEL

LUBINEMSIS.

GOTTINGAE MDCCCLXXIV.

TYPIS EXPRESSIT OFFICINA ACADEMICA DIETERICHIANA

GUIL. PR. KAESTWER.

. . • •

Quamquam negari non potest ad historiam antiquam certis firmisque fundamentis constituendam minus interesse, ut Strabonis geographicorum fontes eruantur, quam ut Diodori, Plutarchi, aliorum narrationes ad certos autores revocentur, tamen pluribus de causis hanc'quoque quaestionem opera dignam esse arbitror. Nam primum illud ipsum in lucro ponendum est, quod his libris diligenter exploratis fieri potest ut satis multa membra scriptorum et historicorum et geographicorum adhuc per eos disiecta in unum colligantur atque conglutinentur. E quibus Artemidorum, Ephorum, Eratosthenem, Posidonium nominasse satis habeo. Ac ne illud quidem neglegendum est, quod Strabo cum non solum regionum gentiumque naturam descripserit sed etiam persaepe quae res iis locis ab illisque gentibus gestae essent aut brevius aut copiosius narraverit, haud ita paucas res ab aliis aut aliter aut omnino non memoriae traditas commemoravit. Qui certe homo fuit veritatis amantissimus idemque diligens in examinandis eis quae in libros recepturus erat, sed tamen ad illa expendenda unde profecta sint scire opus esse quis est Denique fieri non post quin perlustrato Straqui neget? bone eorum quoque auctoritas magis etiam perspiciatur qui in easdem res conscribendas studium contulerunt. iam Heerenius de fontibus geogr. Strab. quaestionem instituit in commentation. societ. reg. scient. Gotting. class. hist. et phil. 1819. p. 97 et 1822 p. 131 quam ego non magis in usum meum convertere potui quam dissert Henneckii de Strab. geogr. fide e fontt. aest. Gott. 1792. Sed quoniam conicere nobis licet utrumque more illius aetatis rem generatim uni-1\*

verseque potius esse persecutum, spero fore ut venia mihi detur si nunc ea proferre audeo quae in fontibus libri quinti decimi investigandis invenisse mihi videor. Nam cum libros Strabonis omnes deinceps tractare constituissem, ab illo idcirco initium feci, quod et quibus auctoribus et qua ratione ille usus sit in eo facillime perspicitur. Notum enim est eo libro de India, Ariana, Perside agi. Quae cum neque ab ipso neque ab aequalibus eius peragratae essent, eis contentus fuit, quae cum ab aliis tum maxime a scriptoribus rerum Alexandri litteris erant mandata. Quo fit ut in discernendis diversis narrationibus minus impediamur quam in eis libris in quibus quae ipse viderat aut ab aliis acceperat ad narrationes scriptorum adiunxit. Sed tamen quaestio magnas habet difficultates. Tanta enim lectio toto opere elucet ut multo plures scriptores respiciantur necesse sit quam in Plutarcho aut Diodoro. Et quamquam Strabo quoque fontes quosdam primarios eligere solitus est, tamen nonnunquam ex variis narrationibus telam tam artificiosam contexuit ut aut maximo cum labore aut omnino non retexatur. hactenus.

#### CAPUT PRIUS.

### DE INDICORUM FONTIBUS AGITUR.

Prima paragrapho pauca praefatus altera queritur eos qui cum Alexandro Magno in Indiam profecti eam descripserint, non solum vera et ficta eorum quae audiendo acceperint parum diiudicare sed etiam cum aut levius aut celerius res inspexerint de eis ipsis quae viderint inter se vehementer pugnare. Quod idem cadere in eos qui post illos eo cursum direxerint (init. par. III). Ad eam rem demonstrandam locum ex Apollodoro Artemiteno affert. (De hoc scriptore cuius memoria a solo fere Strabone servata est cf. Müll. fr. hist. IV p. 308.) Recepit eum Müll. inter fragm. (6), erravit autem in eo quod totam par. ei tribuit. Apparet enim falsum esse illud: ἐχείνους δὲ αὐτὰ τὰ μεταξύ κ. τ. λ. si-

quidem loci sententia haec est: non modo nihil novi addit eis quae antea nota 1) fuerunt sed etiam repugnat eis cum dicit maiorem Indiae partem a Graecis esse subactam quam a Macedonibus, nam Eucratidam mille urbes in potestatem suam redegisse; illi enim (i. e. scriptores rer. Al.) quinque milia urbium ab Alexandro expugnata et Poro donata esse Iure igitur ipse Müll. in Strab. edit. Didot. cum Cramero exervos scripsit. Iam quaeritur ad quem verba Apol-Plin. h. n. 6, 21, 4. haec haodoro dempta pertineant. bet: "Al. M. comites in eo tractu Indiae quem armis subegerant scripserunt quinque milia oppidorum fuisse, nullum Coo minus, gentes novem, Indiamque tertiam partem esse terrarum omnium". Alter locus simillimus reperitur in Plut. vit. Al. c. 60 extr. Quibus si Strab. par. 12 addideris. Onesicritum autorem esse manifestum erit. Apparet enim illum in ea sententia fuisse Indiam tertiam partem esse terrarum omnium, id quod a Plinio tam arcte coniunctum traditur cum eis de quorum auctore nunc agitur, ut ea quoque Onesicritea iudicanda sint. Plutarchus vero in vita Alexandri rerum Indicarum maximam partem si minus ex ipso Onesicrito at certe per alium ex eo petivit; neminem certe saepius nominatim laudavit. Persuasum igitur mihi est a Strabone voce quae est exervoi, a Plinio comitibus Al. M. significari Onesi-Qua ratione nescio an alia quoque res explicetur. Onesicritus enim a pluribus scriptoribus appellatur Astypa-Vid. loc. coll. ap. Müll. script. rer. Al. p. 47. Sed cum a Steph. Byz. v. Αστυπάλαια duae insulae et duae urbes enumerentur, quaenam earum intellegenda sit difficile est Schmieder, quidem ad Arr. Ind. p. 101 ab insula maris Carpathii nomen ductum esse arbitratus est. locis de quibus modo diximus ab illo Indorum urbes cum Co urbe comparari vidimus. Quae cum ab Astypalaeensibus Cois haud ita multo ante aetatem Al. M. (Ol. 103, 3) condita esset, sane colligi licet his Astypalaeis eum natum esse.

Par. 4 enumeratis causis cur etiam ipsius aetate In-

<sup>1)</sup> iure Cram. miratur "mirificum" gen. τῶν προτ. ἐγνωσμ., wed. sententia alia esse non potest.

dia minus cognita esset, a Poro vel Pandione rege ad Caesarem Augustum legatos missos esse memorat. Eandem rem par. 73 Nicolaum Damascenum secutus uberius narrat, ita ut nominis Pandionis mentionem non faciat (fr. 91 ap. Mull.)

Deinde quae § 5 Nearchi nomine traduntur ex eo ipso hausta esse satis verisimile est. cf. Arr. exp. Al. 6, 24, 2—3 (ap. Müll. fr. 23). Idem quadrat in ea quae par. insequenti e Megasthenis libro descripsit et quibus neque Aegyptiorum regum quemquam neque Scythas neque Semiramin neque Cyrum in Indiam excursiones fecisse demonstratur. cf. Arr. Ind. 5, 3—8 (Müll. fr. hist. II, p. 416 fr. 20 et 21).

Pergit autem § septima cum docet: Megasthenem quidem cum paucis narrationes de Herculis et Liberi expeditionibus Indicis veras esse credere, plerosque autem, inter quos Eratosthenes sit omnes eas fictas esse arbitrari καθάπερ καὶ τὰ παρὰ τοῖς Έλλησιν. Adduntur nonnulli loci ex Euripide, Sophocle, Homero desumpti. Bernhardy priorem partem huius par. fragmentis Eratosth. adnumeravit (fr. 106) sed quantum ego quidem video cetera quoque recipere ei licuit. Nam cum ex eis quae modo ipsius Strabonis verbis laudavi, illum ipsum fabulas Graecas respexisse pateat, eundem qua fuerit scientia poetarum locos illos collegisse consentaneum est; praesertim cum quanta diligentia tota haec res ab eo tractata sit ex Arr. exp. Al. 5, 3 facile cognoscatur. Totum igitur locum Eratostheni restituendum esse censeo.

Neque dubium est quin idem § insequenti illi pauca suppeditaverit. In qua cum impugnet sententiam eorum qui Liberum et Herculem in Indiam venisse existiment Megasthenis argumenta ab eo redargui coll. Arr. Ind. 5, 9—12 perspicuum est. Quae autem refutandi causa intericienda esse censuit (cf. ἄμπελον, οὐδὲ ταύτην τελεσίκαςπον κτλ., ὅπες ἐπιπολάζει καὶ παςὰ τοῖς ἄλλοις Ἰνδοῖς. — καὶ γὰς ταῦτα μετενηνόχασιν) ea partim ab Eratosthene inventa esse propterea mihi persuadeo, quod hunc cum de ceteris rebus ad Indiam spectantibus illum potissimum secutus sit de hac re prorsus ab eo dissensisse constat. Atque etiam in eis quae sequuntur Strabo demonstrare pergit fabulas illas ab Alexandri adulatoribus excogitatas esse. Quoniamque in argu-

mentis eius est dissensio eorum ipsorum qui ea narraverunt, ab hoc loco non alienum puto monere revera multos eorum ab illo esse lectitatos (cf. II, p. 70 C.).

Quibus expositis ex veterioribus scriptoribus Eratostheni maximam fidem habendam esse iudicat. Deinde cum dicit: έστι δὲ τοιαῦτα α λέγει ὁ Έρατοσθένης ad ipsam Indiae descriptionem transit. Qua in re ita versatur ut primo loco brevem descriptionem totius terrae ex Eratosthene petitam collocet. Atque undecimam par. quidem ad eum pertinere iam Bernhardy in Eratosth. p. 93 cognovit, sed etiam §§ 12 et 13 ei tribuere debuit. Nam primum in eis quae antecedunt Strabo πιστότατα, inquit, είναι τὰ ὑπὸ τοῦ Ἐρατοσθένους εν τῷ τρίτφ τῶν γεωγραφικῶν Εκτεθέντα κεφαλαιωδώς περί της τότε νομιζομένης Ίνδικης, deinde paucis interjectis verba quae supra laudavi subsequuntur. Exspectamus igitur ut quae de Indiae natura ille "generatim" memoriae tradiderit breviter repetantur. Et vere par. 11 terminos, par. 12 magnitudinem, par. 13 flumina, coeli temperationem, fertilitatem Indiae, par. 14 denique Taprobanen insulam breviter tractari videmus. Post ea Strabo sic pergit: τοιαύται μέν αἱ τοῦ Ἐρατοσθένους ἀποφάσεις. προςτεθείσαι δε και αι ιων άλλων, εί πού τι προςακριβούσιν, είδοποιήσουσι ιὴν γραφήν. Quid igitur Bernhardyum deterruisse putamus, quominus haec omnia Eratostheni vindicaret? Vix est dubium quin nominibus in par. 12 allatis in eam opinionem ductus sit ea non iam ad illum pertinere. Sed eis quae in extrema par. ab ipso Strabone addita sunt exceptis plane eadem leguntur in Arr. Ind. 3, 6. Ubi cum item ea proxime antecedant eaque Eratosthenis nomine insignita, quae a Strab. par. 11. narrata sunt, apertum est et hunc et illum ea coniuncta cum eis quae modo tradiderunt in Eratosthenis libro repperisse. Ac ne quis miretur quod tot scriptores ab eo collatos esse arbitremur, moneo verisimile illud quidem esse Ctesiam et Onesicritum ab eo esse usurpatos, de Nearcho, Megasthene, Deimacho idem ex paucis eius fragmentis apparere (cf. fr. 105, 107; 119), cum nisi per alios Straboni neque Ctesias neque Deimachus, Arriano vero neque Ctesias neque Onesicritus noti sint (de qua re aliis locis plura dice-





• 

mus). Neque minus probabilis est ea coniectura numerum a Patrocle exputatum (§ 11 Πατροκλής δὲ χιλίοις ἔλατιον φησί) ex eodem haustum esse, conf. enim Strab. II p. 69 C.

Sequitur fluminum descriptio. Quam ob id ipsum ab Eratosthene prolatam esse existimo, quod tam arcte cohaeret cum iis quae sequuntur ut nisi totius descriptionis perpetuitate turbata tolli non possit. Nam ea quae subsequuntur, (Bernh. Er. fr. 112): ἐκ δὲ τῆς ἀναθυμιάσεως τῶν τοσούτων ποταμών και έκ των έτησίων, ώς Έρ. φησί etc. illa sublata prorsus non intelleguntur. Nec minorem iniuriam Eratostheni infert Bernh. cum fr. 112 verbis quae sunt: λιμνάζει τὰ πεδία finem facit. Verum est illud quidem ea quae hoc loco a Strabone adduntur et ea quae ab eodem § 45 Aristobulo, ab Arr. Ind. 6, 8 Megastheni aut Erat. tribuuntur, tantam similitudinem prae se ferre ut ea omnia ex fonte communi derivata esse valde verisimile sit. Nihil tamen obstat quominus hunc locum Strab. ex Eratosthene sumptum esse arbitremur, siquidem et Aristobulum et Megasthenem inter eos esse scimus quorum auctoritate saepius ille usus est. Accedit quod cum Arr. in Ind. Eratosthenem non minus usurpaverit quam Megasthenem, in dubium vocari potest, uter eorum quae ad h. l. collata sunt (Ind. 6, 8 et 9) autor fuerit. Nihil igitur sententiae nostrae repugnat. Atque ut hoc quoque addam, Onesicriteum illud parenthesi quasi interpositum etiam locis laudatis legitur. Qua de causa id ab Aristobulo ex eo excerptum, ab Eratosthene (vel Megasthene) ex Aristobulo esse descriptum opinor. Confirmatur autem ea re coniectura ab Alfr. Schoene in anal. phil. hist. p. 30 facta Onesicriti historiis usum esse Aristobulum 2).

Par. 14 denique de Taprobane insula pauca subiunguntur quae ad Eratosthenem referre ne Bernh. quidem dubitavit (fr. 114).

<sup>2)</sup> Lassen Ind. 1, 141 monet, Strabonem (in § 13) unum tantum ostium Gangis novisse, Arr. contra II, 9 dicere: Páyysw ai ixfolai. Quorum uterque sine dubio a Meg. pendet (ap. Strab. Eratosthenes): itaque haec discrepantia non premenda, sed Arriani in dicendo neglegentiae tribuenda est cf. Ind. 22, 8 et 23, 1, 24; 38, 7. 39, 3. 40, 11 ubi item pluralis usurpatur.

His disputatis sic statuo: hoc loco a Strabone fere omnia esse expressa quae Eratosthenes in tertio libro geographicorum de Indiae Indorumque natura tradiderat. enim ille eum etiam § 20, ita tamen ut ea quae in § 13 ex eo desumpserat aperte respiciat (cf. καθάπες καὶ Ες. έφη, τον μεν είπων σπόρον χειμερινόν, τον δε θερινόν, καί όμβρον όμοιως et εν μεν οίν τοίτοις (θερινοίς) όμβροις λίνον σπείρεται και κέγχρος. πρός τούτοις κτλ. τοις δε γειμερινοίς καιροῖς πυροί κτλ.). Non igitur mihi persuasit Bernh, fragm. Er. 113 ultra hoc enuntiatum pertinere. Cuius sententiae aliae quoque causae opponi possunt. Nam illud enuntiatum cum eis quae sequuntur adeo non cohaeret ut eo omisso sententiarum nexus optimus sit. Deinde ipse iam memoravi saepius Eratosthenem Megasthenis narrationes recepisse, sed talis consensus est inter ea quae hoc loco a Bernh. illi vindicata sunt et ea quae Diod. 2, 36, 8-9 ex Megasthene attulit, ut virum doctissimum errasse mihi quidem persuasum sit. Ac ne confidentius dixisse videar, ipsa verba componere libet.

Diodorus.

πάντα γὰς σχεδὸν τὰ κατὰ
τὴν χώς αν πεδία γλυκεῖαν ἔχει
τὴν ἀπὸ τῶν ποταμῶν ἰκμάδα
καὶ τὴν ἀπὸ τῶν ἐν θές ει κατ'
ἐνιαυτὸν κυκλικῆ τινι περιόδῳ
παραδόξως εἰωθότων γίνεσθαι
δαψίλειαν χλιας ῶν πιπτόντων ὑδάτων ἐκ τοῦ
περιέχοντος ἀέρος καὶ
τὰς ἐντοῖς ἔλεσι ἡίζας ἔψοντος τοῦ καύ ματος, καὶ
μάλιστα τῶν μεγάλων καλάμων.

Strabo.

καρπούς γεννάσθαι πολλούς και τὰς δίζας τῶν φυτῶν καὶ μάλιστα τῶν μεγά-λων καλάμων, γλυκείας καὶ φύσει καὶ έψήσει, χλιαινομένου τοῦ ἔδατος τοῖς ἡλίοις τοῦ τ' ἐκπίπτοντος ἐκ

Assentior igitur C. Müllero hunc locum in fragmentis Megasthenis numeranti (fr. 9). Neque quidquam in ceteris libris invenitur quo descriptio Indiae in tertio libro geographicorum ab Eratosthene exhibita augeri posset. Quae enim praeterea a Strabone de rebus Indicis passim memorantur, velut iudicia quae ille de Patrocle, Deimacho ceteris rerum

Indicarum scriptoribus tulit in primo libro geographicorum locum habuerunt. Ac ne Plinius quidem (6, 24) aut is qui ab eo usurpatus est multo plura legisse putandus est in libro Eratosthenis, quamquam de Taprobane insula pauca quaedam attulit, quae apud Strabonem desiderantur. Apud quem pauca excidisse perspicuum est. cf. Cram. ad h. l. Haec habui quae de hac parte operis Straboniani vel potius Eratosthenici exponerem. Hac ratione lineamentis quasi extremis ductis Strabo Indiae imaginem ab illo delineatam ceterorum narrationibus adiectis se expleturum esse atque illuminaturum pollicetur. Qaum ad rem in eis quae sequuntur usque ad § 26 tot fragm. Onesicriti, Nearchi, Aristobuli (de quibus cf. Mull. fr. hist. rer. Al.) Megasthenis, aliorum congessit atque inter se coniunxit, ut haec pars descriptionis operi vermiculato simillima sit. Neque dubium est quin eos quidem quos modo nominatim laudavi ipse noverit.

Atque ut singula persequamur primo loco de Taprobane ex Onesicrito pauca assumit (cf. Müll. fr. 13). Deinde § 16 Nearchum de fluminum quorundam alluvionibus testem citari videmus (fr. 4). Quae si quis cum eis quae Arr. exp. 5, 6, 4-5 de eadem re disputavit leviter tantum comparaverit, facili opera perspiciet eundem Nearchum Arriano auctorem fuisse 3). Postquam § 17 quae de pluviis nivibusque Indiae Aristobulus docuisset breviter explicatum est par. insequenti Nearchi sententia in comparationem vocatur. Eadem ab Arr. Ind. 6, 4—5 refertur (cf. p. 23). In extrema par. ab Aristobulo, Onesicrito, Megillo de herbis quibusdam pauca narrantur. E quibus Megillus hoc solo loco a Strabone laudatur nec usquam alibi eius vestigium invenire mihi contigit. (Arist. fr. 29. Ones. fr. 14.)

Iterum sequitur Aristobulum (in § 19) de fluviis nivibusque Indiae Aegyptique et de fluviorum mutationibus disputantem. Cuius sententiam non modo amplectitur sed etiam paucis ex Onesicrito allatis confirmare studet (Init. §

<sup>3)</sup> Müll. quidem hunc locum Arr. Megasthenis esse voluit (fr. hist. II. p. 407). Tum eum ea ipsa a Nearcho habiturum fuisse in aperto est. Sed quoniam Arr. saepius ipsum Nearchum adiit, hac coniectura non opus est.

20). Quae proxime perhibentur usque ad verba: τρόπον δή etc. omnia (uno illo enuntiato Erat. excepto) pro Megasthenicis habenda esse satis supra demonstrasse mihi videor (p. 9). Voce έψήσεως, quam ille usurpaverat, breviter explicata Strabo Nearcho auctore in nonnullis herbis arboribusque dedescribendis paullulum versatur (fr. 8).

Excipit Nearchum Onesicritus (fr. 15) cuius narratio verbis quae sunt: κατά δὲ τὸν 'Ακεσίνην etc. interrumpitur; nam postea idem significatur: οἶτος δὲ τετραποσίους (ad rem cf Nearch. fr. 11). Reliqua usque ad: ἄπαντας δὲ ὑπερβέβληνται ad Aristobulum pertinent (fr. 30). Tum a Strabone laudantur: οἱ φήσαντες, cui voci Nearchum subesse propterea suspicor quod fere idem ap. Arr. Ind. 11, 7 Nearchus memoriae tradidit: την σκιην ές πέντε πλέθρα έν κύκλω έξικνέεσθαι. Facile enim fieri potuit ut aut Arrianus aut Strabo mensuram negligentius descripserit. Sed multo maioris momenti ea sunt quae subsequuntur. In eis enim eae herbae quae in terra Musicani gignuntur satis accurate perscribuntur, auctore non nominato. C. Müller. igitur haec omnia Aristobuli frgm. tricesimo adicienda esse censuit. ad Onesicritum potius ea referenda esse existimaverim. Etsi enim vox quae est ovros ad eum spectare solet qui propius abest (is autem est Aristobulus, nam ad οἱ φήσαντες, referri non licet) tamen pluribus causis ad eam sententiam deducor, hoc loco illam significationem non esse premendam. Apparet enim non modo par. 22 excepto fine cum eis quae in par. 21 proxime antecedunt quam arctissime esse coniunctam sed etiam argumentum par. 23 cum illa cohaerere. paragrapho Onesicriti narrationem contineri luculento argumento illud est quod initio par. subsequentis his verbis ad eam respicitur: 'Ονησικρίτω δε δοκεί τό δε τὸ ιδωρ. etc., ab Aristobuli autem sententia eam plane abhorrere diserte me-Nec vero minus valet altera causa. enim in par. 22 descriptionem naturae eius terrae quae Musicano rege utebatur. Iam meminerimus in Aristobuli reliquiis, quae quidem nomen eius ferant, illius regni ne mentionem quidem fieri, alterum magno studio atque amore in id ipsum describendum incubuisse (conf. init. 21 'O. de xal περιεργότερον τὰ ἐν τῆ Μουσικανοῦ διεξιών, ἄ φησι νοτειότατα εἶναι τῆς Ἰνδικῆς et 54 extr.) 4). Iure igitur sic iudicabimus: inde a verbis καὶ τῶν ἐριοφόρων etc. denuo incipere narrationem Onesicriti et his, § 22 (extr. parte exc.) et 23, quintum decimum fr. eius ap. Müll. esse amplificandum.

Supra iam diximus in extr. par. 22. ordinem interrumpi. Etenim eo loco de Aegypti Nilique fertilitate Aristoteles testis citatur. Fortasse memoriter eum laudavit, eum in Aristotele qualem nunc habemus ἐπτάδυμα non reperiatur. cf. de hac re Cramer. ad h. l. Ceterum multis aliis locis Strabo non ipsos eius libros evolvisse sed per alios notitiam eius habuisse videtur.

Atque etiam id iam memoratum est in § 24 iterum Onesicriti sententias ab eo tractari. Examinat enim ea quae de vi aquae ille disseruerat et Theodectem contra eum defendit (Müll. Ones. fr. 17). Quo iure ille hoc fecerit nostrum non est iudicare. Iam ad Nearchi fragm. (5. ap. M.) venimus, ad quod Müll. plures quidem locos contulit, omisit tamen Arr. exp. 6, 1, 2-4. Facile enim ex utriusque loci comparatione intellegitur eum quoque Nearchi testimonio usum esse; id quod nemo mirabitur qui memoria tenebit cum in expeditione Alexandri tum in Indicis saepius ad auctoritatem eius Arrianum provocasse. Non igitur debuit Schoen. l. l. p. 32 ex Aristobulo ea repetere. Sed de hac re paullo post plura His narratis ut Nilum ita Indica flumina et erunt dicenda. colendis terris et terminandis magno usui esse paucis verbis Quae adeo e Strabonis ratione cogitandi considerandique dicta sunt ut alium autorem quaerere ineptum esset.

Deinde in enumerandis fluviis ea ratione utitur ut Alexandri expeditionem prosecutus quo ordine is illos transgressus sit memoriae tradat. Itaque in eis quae hic narrantur descriptionem potius illius expeditionis quam fluviorum Indicorum invenimus. Tota autem narratio adeo pressa est atque contracta ut ab ipso ad id quod sibi proposuerat accommodatam eam esse nec vero talem apud quemquam scripto-

<sup>4)</sup> extrema verba propterea attuli, quod in § 22 quoque hacc inveniuntur: sir rómor yñr tir l'edicir.

rum rerum Alexandri inventam esse existimaverim. Cumque ex Strab. II, 70 C. dilucide demonstretur historiam Alexandri peculiari opere ab eo esse conscriptam, satis credibile est, ea quae §§ 26—28 narrantur maximam partem ex illo libro desumpta esse; quamquam ipse eum ne semel quidem laudat. Sed brevitate illa factum est ut singularum rerum fontes examinari illi quidem possint, nominari saepissime non possint. Sed cum ad res ab Alexandro gestas bene perspiciendas non minus interesse videretur ut quantum fieri posset cognosceretur quae ratio inter Strabonem et ceteros scriptores rerum eius intercederet, ad ea etiam quae ad certum quendam autorem referri non possunt, ceterorum narrationes in comparationem vocavi.

Atque ut primum subsistamus in extr. par. 26, qua agitur de prima parte expeditionis Indicae a ceteris omnibus Strabo minus aut magis dissentit. Similia quidem ea sunt quae ab Arr. exp. 4, 22 memoriae prodita sunt 5); nec tamen adeo consentiunt ut ex eodem fonte fluxisse existimanda Nec enim solum nomina Bandobenes, Gandaritidis, Plemyrii ap. Arr. desiderantur, sed etiam frustra causas quaerimus quibus sec. Strab. adductus Alexander Cophem potius quam aliud flumen traiecerit. De fontibus autem huius scriptoris nuper Alfr. Schoene vir doct. commentationem scripsit, qua demonstrasse sibi visus est, Arrianum eodem fonte usum atque Plutarchum Ptolemaei et Aristobuli libros ipsos nequa-Etiamsi hoc verum esset, arbitrari nobis quam versavisse. licet eorum narrationes per alium quendam traditas apud Arrianum servatas esse (cf. p. 54 "usos esse fonte, qui etc."); sed iure A. Schaefer in annal. Fleckeis. 1870 p. 434 sqq. contra illum eam sententiam tuetur: Aristobulum et Ptolemaeum ipsos ab eo esse usurpatos, ea autem quae ut fide minus digna addantur non tam ex singulis scriptoribus quam ex Alexandrino quodam qui ea collegisset ab Arriano petita

<sup>5)</sup> velut ea quae de itinere per Paropamisum facto narratur bene congruunt. Strab. enim p. 725 C. primum iter quindecim dierum fuisse tradit, alterum § 26 καὶ ἄλλας ὁδοὺς ἐπιτομωτέρας; quod Arr. quoque 4, 22, 4 decem tantum dierum fuisse testatur.

esse. Nolo diutius in causis a viro doctissimo allatis versari: illud unum memorare mihi liceat, a Schoenio auctorum ab Arriano nominatim citatorum parum rationem esse habitam. Onesicriti quidem notitiam ab Aristobulo eum habuisse mihi quoque persuasit: Nearchum contra iniuria neglexit. enim saepius is ab illo usurpatus est quam laudatus Sed etiam gravissimum locum (cf. supra p. 10 et 12). 6, 24, 3 omisit ubi nominatim ille laudatur (in in dicibus quoque et Geieri et Dübneri is desideratur) ex quo perspicuum est, maiores partes cap. 24 et 25, magnam partem cap. 26 deberi Nearcho. Quodsi et hoc loco et in Indicis — de qua re quantum scio nemo adhuc dubitavit 6) ipsum Nearchum Arrianus excerpsisse existimandus est: quid est cur non Aristobuli quoque et Ptolemaei potestatem ei fuisse arbitremur? Atque etiam Megasthenem - cuius narratio 7, 2 iam inde a par. 2 incipit coll. Strab. p. 717 C. - et Eratosthenem ut in India ita in expeditione Al. conscribenda ipsos ab eo excussos esse verisimile est. quoniam in hanc rem sumus ingressi, id quoque moneo, in auctoribus Arriani enumerandis Ctesiam 5, 4, 2, Herodotum, Hecataeum 2, 16 ab illo praetermissos esse; quamquam id ad rem ipsam iudicandam haud ita magni momenti est Itaque cum videamus sententiam viri egregii argumentis eius non satis esse confirmatam, ego quidem etiamnunc in ea sententia maneo: Arrianum eam legem quam in exped. Al. sibi condiderat religiose servasse eam que rationem secutum esse ut quaecunque Ptolemaeus et Aristobulus consentientes prodidissent memoriae, ea tanquam vera conscriberet, ubicunque inter se dissentirent, ea seligeret quae et fide et narratione digniora viderentur; praeterea autem eum partim ex aliis quibusdam scriptoribus ut Nearcho, Meg. partim ex libro in quo plurium narrationes collatae essent pauca addidisse. Quaerentibus igitur nobis ad quem ea quae cap. 22 et segg. Arr. narravit, pertineant inter Aristobulum et Ptolemaeum eligendum est. Ac si ea reputamus quae de utriusque genere et ratione narrandi

<sup>6)</sup> nam quae de Nearcho falsario Hardouin, Dodwell, Bohlen somniaverunt, huc non spectant.

omnes adhuc docti homines iudicaverunt velut R. Geier, C. Müller, A. Schoene, A. Schaefer, dubitare non possumus quin Ptolemaeus auctor fuerit. Quaecunque enim legimus in his capp., spectant ad eas expeditiones et pugnas quibus praeter ceteros ille interfuit quasque ob eam rem cum amore quodam descripsisse videtur, cum a ceteris scriptoribus rer. Al. silentio fere praetereantur. Quod idem Aristobulum fecisse satis credibile est. His de Arriano disputatis sequitur ut Iustinus quoque, Plutarchus, Diodorus, Curtius Rufus, quoad eius fieri potest, cum Strabone comparentur.

E quibus Iustinus, cum sine dubio haec itinera ab Alexandro facta in eis numeraret quae, "nec cognoscendi voluptate iucunda nec exemplo essent necessaria" hoc loco nil nisi ineptas illas fabulas de Nysa et de Cleophide refovit. Curtius autem easdem nugas 8, 10 ita repetit ut quamvis magnopere eas dilataverit ex eodem fonte hausisse perspicia-De hoc quoque Schoene l. l. p. 46 et 50 pauca disputavit, cui hoc quidem assentior, nondum satis idoneis rationibus constare, ipso eos i. e. Clitarchi opere usos esse (p. 54), sed ex eis argumentis quibus id demonstrare studet. illud unum mihi probatur, quod p. 46 e Curtii iudicio petivit (de quo vid. Schaef. l. l. p. 441). Nec tamen inde colligere debebat, parum verisimile esse Curtium eodem scriptore de quo acerbum illud quidem sed iustum iudicium ferret, toto opere praecipuo auctore usum esse; id enim in Curtio nullius momenti est, qui idem 9, 1, 34 haec habeat requidem plura transcribo quam credo: nam nec affirmare sustineo. de quibus dubito, nec subducere quae accepi". vero p. 51. suspicatur ex solo Timagene eum novisse Clitarchum, ego quidem hoc neque negare neque affirmare audeo: sed num minus spectat ad Timagenem "iustum" illud "sed acerbum iudicium" quam ad Clitarchum? Id quoque in dubium vocat p. 50 num Iustinus Clitarchum secutus sit et vereor ne dubitatio eius eis quae Schaef. p. 455 not. explicat non sublata sit. Sed quoniam ne ipse quidem negat rem illam minus valere — semel a Iustino et ab Aristobulo idem numerus traditus est, -- etiamnunc arbitrari nobis licet, ab illo vel potius a Trogo Pompeio Clitarchi narrationem esse con-

Quae cum et ab hoc et a Curtio saepenumero mutata aut mutilata esse videatur, magnopere dolemus eum qui ex omnibus diligentissime eam expressit, Diodorum, hoc loco propter lacunam in contentionem vocari non posse. Nam ut hanc rem nunc absolvam ne id quidem probavit mihi Schoene l. l. p. 54 Diodorum ipso Clitarchi opere non esse Illud quidem recte dici potest multis locis magnam similitudinem inter eum et Arrianum intercedere. vir doct. p. 52 sic pergit: "ex ipso Arriani praefationis testimonio statui vix potest, secutum eum esse nugacissimum Clitarchum" ea neglexit quae ipse Arr. subiungit in praef. ..έστι δὲ ἃ καὶ πρὸς ἄλλων ξυγγεγραμμένα etc. Ex quibus elucet facile fieri potuisse ut inter ea quae ex fontibus deterioribus haurirentur e Clitarcho quoque nonnulla in libros Arriani irreperent. Atqui omnes locos ab illo ex septimo libro Arr. allatos ad illud fontium genus pertinere facile est Nam omnibus eis locis Arr. eis vocibus utitur quibus indicare solet, eam rem neque ab Aristobulo neque a Ptolemaeo traditam esse. cf. enim ad 7, 14, 1 capitis antec. 2 ένταῦθα λέγουσιν. — ipsa § 1 καὶ λέγου σιν τὸ μὲν στάδιον πλήρες είναι. - § 2. ένθα δη άλλοι άλλα ανέγραψαν; 7, 15, 4 narratio incipit a Καρχηδονίους τότε πρεσβεῦσαι λέγεται et paullo post λέγουσιν όπ; 7, 22, 2 haec antecedunt: λόγος δε λέγεται τοιόςδε; 7, 26, 3 οι δε καί τάδε ανέγραψαν; 27, 1 πολλά δε και άλλα οίδα αναγεγραμμένα. Simillimus locus est Arr. 6, 28, 1 ubi narratiunculam illam de Alexandro bacchante a Diod. Plut. Curt. ex Clitarcho descriptam repudiat quippe quae neque Aristobuli neque Ptolemaei testimonio confirmata sit. His igitur locis sententia eius nullo pacto defenditur. Quam raro autem in ceteris libris Arr. propius ad illum accedat eo cernitur, quod praeter tres locos a Raunio (in comment. de Clitarcho Diodori, Curtii, Iustini auctore Bonn. 1868) p. 32 et a Schoenio l. l. collectos duos tantum reperire potui, qui similitudinem quandam cum Diod. prae se ferunt: Arr. 3, 27, 4-5 cum Diod. 58, 4 de parte pugnae ad Arbela commissae. Nec vero quisquam negabit eum consensum non minus facile similibus rebus quam fonte communi explicari. Quoniamque ei dissensio de multis et gravissimis rebus obstat, sollerti argumentatione viri doctissimi eam opinionem, Diodorum in rebus Al. conscribendis ipsum Clitarchum auctorem elegisse, nondum satis refutatam esse arbitror.

Reliquum est ut de Plutarcho scriptore vitae Alexandri pauca dicantur. Sed ne is quidem quidquam suppeditat ad cognoscendum qui fons apud Strabonem lateat, quandoquidem ad mores illius describendos intentus eas res quarum Strabo l. l. mentionem facit ne verbo quidem memorat. Quod cum ipsi tribuendum sit, nihil refert hoc loco in auctorem eius diligentius investigare (de Plut. font. cf. Schaefer l. l. p. 440 sqq.).

Itaque nihil aliud adhuc assecuti sumus nisi ut neminem ceterorum script. rer. Al. cum Strabone plane convenire videremus. Neque id mirum est si illud verum est quod supra sumpsimus, eum de his rebus suum opus excerpsisse. simile enim est eum ut in geographicis ita in eo variorum narrationes inter se contulisse et ex alia aliud recepisse. Quod non minus cadit in ea quae proximis §§ exponuntur. Sed ut eos scriptores qui expeditionem Indicam uberius describendam sibi proposuerant et quos ille solos novisse videtur — de qua re indicium lubricum est et difficile — breviter enumerem, apud Clitarchum eum illa non invenisse ex eis quae comparavimus manifestum est. Ptolemaeum autem si adiisset nescio an memoriam Arriano similiorem traditurus fuerit (ac ne semel quidem de rebus Indicis ille testis laudatur). Nearchus vero ea tantum libro suo complexus esse videtur quae ad id temporis spatium pertinent quod inter reditum ex India et regis mortem interiectum erat: restant igitur Onesicritus et Aristobulus. Quorum uterque tam saepe ab eo et usurpatur et citatur, ut cum nullis certis notis adiuvemur ad iudicandum uter usurpatur sit rem in medio relinquendam esse censeam, praesertim cum ne id quidem pro certo negare nobis liceat, alios quoque usurpatos esse ab co Illud unum moneo, paullo post §. 28 nec vero nominatos. acerbum iudicium de fide Onesicriti Strabonem facere. Neque magis cognosci potest quemnam initio §. 27 secutus sit. Singula si perlustramus, de nominibus fluviorum id animadvertendum est quod "Υπανις scribitur a Diod. quoque 2, 37 et 17, 93; "Y quois semper ab Arr. in exp. et in Ind., a Curt. 9, 1, 35 (?). Simili modo Yάρωτις ab Arr. Υδραώτης pro-Sed in fonte exquirendo ea re nihil adiuvamur, nunciatur. siquidem eundem Aristobulum secuti alter altero nomine utuntur (cf. Strab. 17 et 21). Deinde tria afferuntur, cur Alexander transitu Hyphasis destiterit: μαντέτα τινά, defatigatio exercitus, pluviae perpetuae. E quibus id quod primo loco positum est a ceteris scriptoribus silentio praeteritur nisi forte id quod ex Ptolemaeo Arr. exp. 5, 28, 4 affert eo referendum esse putamus (οὖκ ἐγίγνετο τὰ ἱερά). tertiamque causam Diod. quoque 17, 94 et Plut. Al. 63 memorant; ita .tamen ut eis cum Strabone fontem communem esse arbitremur non necesse sit. Crebris pluviis iter exercitus impeditum esse ipse Strabo iam §. 17 sec. Aristobulum perhibuit et cum hic multus sit in oraculis, vaticiniis, portentis referendis (A. Schoene l. l. p. 23) cum specie quadam veritatis eam coniecturam proferre mihi videor, etiam uarτετα illa deberi Aristobulo.

In eis autem quae subsequentur οἱ μετ' ἐκεῖνον περαιτέρω τοῦ Υπάνιος προελθύντες Megasthenem intellegi manifestum est, quem legatum Palibothra, in urbem ad Gangem sitam missum esse scimus (cf. Arr. Ind. 1, 9). Ea denique quae sub finem § leguntur cum eis quodam modo congruunt quae ap. Arr. Ind. 1, 1 et 7-8 exstant quaeque ob eam rem ex eodem fonte hausta esse iam Schwanbeck. Megasth. p. 32 opinatus est. Et vere similitudo ea est ut res digna sit quae paullo accuratius exploretur. Historiam Indicam Arriani totam tribus potissimum auctoribus positam esse: Eratosthene, Megasthene, Nearcho, inter omnes constat. Cuius rei argumento est primum ipsius testimonium 3, 1 et 17, 6 (cf. praeterea exp. 5, 5, 1 ubi addit: οι τε ξύν 'Αλ. στρατεύσαντες). Laudat ille quidem praeter eos Onesicritum et Ctesiam 3, 6 et 6, 8, sed quid de his locis iudicandum sit supra iam ostendimus (cf. p. 6). Atque omnibus fere locis ubi auctores non nominati sunt facili opera cognoscuntur. de singulis demonstrem, inde a cap. 18 usque ad finem libri, si hunc ipsum et pauca quae in extr. 19 traduntur exceperis

omnia Nearchi esse apertum est. Deinde cap. 16, 6 et 17, 1-5 in ejusdem fragmentis numeranda sunt cf. fr. 7 et 16. Eidem cap. 11 §§. 7 et 8 vindicandas esse censeo propterea quod Diod. II, 40, 31 et Strab. 15, 1, 39 docent Megasthenis narrationem desinere in verb. ὅτου ἡ σιωπὴ κατακέκριιαι. De sexto autem cap. illud monendum est Schmieder v. d. iniuria par. 4 ex Aristobulo descriptam esse voluisse: nam et eam et eae quae sequuntur ad Nearchum pertinere vel ex eo apparet quod sec. Strab. §. 17 et 24 init. Aristobulus μόνα ὖεσθαι ιὰ ὄρη narravit, Arr. autem ab eo diversus est cum dicit μάλιστα τὰ οἴρεα; neque ulla re significat se hoc loco inter se pugnantia tradere, id quod vir doctiss. cognoscere sibi visus est. De §. 8 et segg. eiusdem capitis supra dictum est p. 7. Sed ut veniamus ad procemium de quo nunc ipsum agitur, alterius capit. pars maxima conf. est cum. Strab. 15, 1, 11 et 13; Arr. exp. 5, 4, 1; 5, 5 et 5, 6, 2. 3. Nullo negotio intellegitur scriptorem Eratosthenis geographicis imbutum de Indiae terminis, Tauro Indoque pauca memoriter ex eo laudavisse. Multo autem difficilius iudicatu est de cap. primo. Enumerantur enim in eo nonnullae earum gentium quae inter Cophen et Indum sedes habebant: Astaceni, Assaceni, Nysaei eorumque urbes (cf. ad h. l. not. Müll. in geogr. min. I, 307). Omitto ea quae de Nysaeis exponuntur, tritissimam enim eam fabulam fuisse Müll. suo iure monet; sed quid censeamus de ceteris? thenes hanc partem Indiae non descripsisse videtur: idemque 5, 7 et 9, 10 (cf. Diod. II, 38, 18), neque Semiramin neque Cyrum Indis bellum intulisse affirmat, id quod cum eis pugnat quae §. 3 perhibentur. Accedit quod cum tota descriptio tum comparatio §. 2 instituta aliquem scriptorem rer. Al. indicare videtur coll. Arr. exp. 5, 4, 4 'Al. yàg zai oi ξèv τούτφ στρατείσαντες - έξήλεγξαν - μεγάλους μέν τὰ σώματα καὶ μελαντέρους τῷν ἄλλων ἀνθρώπων - καὶ τὰ πολέμια πολύ τι γενναιοτάτους, etc. Eadem de causa ne de Eratosthene quidem cogitari potest: atque etiamsi arbitremur eum haec ab alio eoque comite Al. habuisse, tamen ea ab operis eius ratione adeo abhorrent, ut mihi quidem persuasum sit, nullum ibi eis locum fuisse. Restat igitur ex tribus illis Nearchus. Qui quamquam in opere suo narrationi reditus Indiae descriptionem praemisit, tamen earum tantum gentium nomina persecutus est, per quarum fines Alexander ab Hydaspe rediens iter fecerat. Illa autem ad initium expeditionis Indicae spectant. Adde quod idem de Semiramide et Cyro consentit fere cum Megasthene (cf. fr. 23). Confugiendum igitur est ad locum quem paulo ante attuli exp. 5, 5, 1 ubi praeter tres illos comites Al. auctores citantur. quibus praeter Nearchum Aristob. Ptol. Arrianus neminem ipse evolvit: de Nearcho quidem diximus, Ptolemaeum autem talia tradidisse cum propter eius rationem narrandi tum propterea minus verisimile est quod Arr. in exped. hoc loco eum potissimum secutus Astacenorum nullam mentionem fa-Itaque illa de Astacenis, Assacenis, urbibusque eorum narrata ex Aristobuli libro desumpta esse existimo. a vero aberrabimus si similitudinem quae inter hunc locum et Strab. intercedit ex eadem origine derivabimus. haec quidem hactenus.

Sequitur brevis descriptio regni Taxilis, cum qua Diodori, Curtii, Plutarchi, Arriani narrationes comparari possunt. Copiosissime eam rem tractavit Curt. 8, 12; aquo Diod. 17, 89 nihil fere discrepat nisi quod de amicorum invidia benignitate regis excitata tacet et regem Mophem appellat, (quam veram nominis formam esse Lass. Ind. II, 122 iudicat), sed cum narratio eius omnino pressior sit neque quidquam valeat illa litterarum conversio in nomine regis, Raunius l. l. p. 25 ex eodem fonte i. e. ex Clitarcho utrumque hausisse iure existimavit. Plutarcho c. 59 autem id unum cum illis commune est quod Alexandrum cum dona a Taxile accepta mille talentis aucta reddidisset, barbaros mitigasse, amicos dolore affecisse memorat. At nonnulla de terrae natura et de sermone a regibus habito apud eum scripta inve-In Arriano res haec est (exp. 5, 3, 5-6 et 8, 2): urbem magnam fuisse, Alexandrum comiter esse exceptum, dona ultro citroque data esse is quoque memoriae prodidit, sed frustra quaerimus ea quae a Diod. et Curt. narrantur: initio Taxilem ab Alexandro pro hoste esse habitum, postea demum nomen Mophis vel Omphis Taxilis nomine eum mutasse, benevolentiam illius erga eum Macedonibus invidiae fuisse. Strabo vero iterum nemini eorum plane similis est; propius tamen ab Arr. et a Plutarcho abest. Velim enim conferas:

Plutarchus

τῆς Ἰνδικῆς μοτοαν
.. εἴβοτον δὲ καὶ
καλλίκαοπον ἐν τοῖς
μάλιστα ..
δ δὲ Ταξίλης λέγεται .. τὸν ᾿Αλέξαν-

δρον ασπασάμενος Λαβών ðè δώρα πολλὰ zαì δούς πλείονα τέλος χίλια τά λαντα νομίσματος αθιῷ προέπιεν. Ἐφ' οίς τούς μέν φίλους ໄσχυρώς **έλύπησε**, τών δὲ βαρβάρων πολλούς ἐποίησεν ရုံမှုစေ့လာန်စုလဌ έχειν

πρός αὐτόν.

Arrianus

δς Τάξιλα ἀφίκετο, πόλιν μέγάλην καὶ εὐδαίμονα, τὴν μεγίστην τῶν μεταξύ... καὶ ἐδέχετο αὐτὸν Ταξ. ὁ ὕπαρχος τῆς πόλεως καὶ αὐτοὶ οὶ τῆδε Ἰνδοὶ φιλίως καὶ ᾿Αλ. προστίθησιν αὐτοῖς χώραν τῆς ὁμόρου ὅσης ἐδέοντο.

Plut. init. μοτραν ούκ ἀποδέουσαν Αίγύπτου τὸ μέγεθος. Strabo

Τάξιλά έστι πόλις μεγάλη καὶ εθνομωτάτη. καὶ ἡ περικειμένη χώρα συχνή και σφόδρα εὐδαίμων . . . εδέξαντό τε δή φιλανθρώπως τὸν 'Αλ. οι άνθρωποι και ο βασιλεύς αὐτῶν Ταξίλης ετυχον δε πλειόνων ή αὐτοὶ παρέσχον ώστε φθονείν τούς Μακεδόνας καὶ λέγειν ώς οὖκ εἶχεν, ώς έσικεν 'Αλ. 'ους εδεργετήσει πρίν ή διέβη τὺν Ἰνδόν, φασὶ δ' είναι τινες την χώραν ταύιην Αλγύπτου μείζονα

De fontibus autem eorum haec sunt quae habeo. Nemo saepius in enarranda expeditione Indica a Plutarcho testis adhibetur quam Onesicritus cf. cap. 60, 61, 65. Eum autem hanc quoque partem illius expeditionis tradidisse eis quae ap. Strab. § 65 leguntur dilucide demonstratur. Itaque sive librum eius per alium noverat Plutarchus sive ipsum usurpavit — id quod ad liquidum perducere nunc longum est hanc narrationem ex eo petitam esse contendo. Atque etiam Strabonem comparationem certe illam cum Aegypto factam ab eo habuisse affirmo praesertim cum aliud eius fragm. sub-In reliquis autem quae et ab illo et ab Arr. tradita sunt, Aristobulum cognoscere mihi videor. Id quod in Arr. quidem nemo mirabitur, ad Strab. autem verba: πόλις μεγάλη - ήδη συνάπτουσα και τοις πεδίοις conferendum est illud quod ex Aristob. in § 17 invenitur: καταβεβηκότων ελς τὰ πεδία καὶ πόλιν Τάξιλα εθμεγέθη. Ab eodem mores Taxilensium uberius descriptos esse, Strab. §§ 61 et 62 documento sunt. Neque mirum est quod Onesicrito narratio eius similior est quam Clitarcho ef. enim p. 7 Subiunguntur pauca ex Onesicrito sumpta, vehementi reprehensione addita (fr. 7 Mtill.). Ad ea quae sequentur περὶ δ' οὖν τῶν δρακύντων etc. conf. est Diod. 17, 90, 1; ad certum auctorem referri nequeunt. Insequenti par. de ea regione agitur quae inter Hydaspem et Acesinem sita fuit. Complectebatur ea mesopotamia regnum Pori et magnam illam silvam cuius arboribus caesis classis Alexandri aedificata est. Regnum Pori trecentas urbes amplexum esse praeter Strabonem nemo memoriae prodidit: sed silva illa a Diodoro ita describitur (89, 4) ut cum Strabone ad verbum fere conveniat 8). men dubito num ex eodem fonte i. e. Clitarcho Strabo ea hauserit: nam accurata illa arborum enumeratio in Aristobulum quoque quadrat, quem quidem descriptioni herbarum beluarumque praeter ceteros operam dedisse notissimum est. Adde quod Erat. quoque alio loco (Strab. 11, 510 C.) classem Alexandri pinis Indicis factam esse dicit, a quo Aristobulum usurpatum esse constat (cf. Str. 16 p. 766 C.) Clitarchum consultum esse demonstrari non potest. Ut autem Aristobuli potius quam Clitarchi in mentem mihi venerit eo factum est quod ille contra Diod. 17, 95 Curt. 9, 3, 20 Iustin. 12, 9, 1 de loco quo comparata classis sit et unde profecta sit consentit cum Arr. exp. 5, 29 extr. 6, 1. Ind. 19, 2 et ipso Aristobulo ap. Strab. par. 17: cum illi in Acesinis ripis eam constructam et ex eo in Hydaspem vectam esse opinari videantur<sup>9</sup>), hi illud in Hydaspe factum esse narrant. Idem dissensus est de urbibus Bucephalia et Nicaea ab Alexandro conditis. Diod. enim 17, 89 haec habet: क्रोप μεν πέραν του ποιαμού, καθ ον ιόπον αθτός διέβη, την δ άλλην εν ώ τόπω ιὸν Πώρον ενίκησε, et plane eadem legimus ap. Curt. 9, 1, 6, id autem flumen Hydaspem esse Curt.

<sup>8)</sup> cf. de hac silva Droys. hist. Al. p. 405 not. 55.

<sup>9)</sup> cf. Diod. 17, 95 ἀνέχαμψεν ἐπὶ τὸν ᾿Ακεσίνην — καταλαβών ở τὰ σκάφη — ἔτερα προσεναυπηγήσατο. — τῆς δὲ ναυτικῆς παραςκευῆς συντελεσθείσης, — μετὰ τῶν φίλων ἐμβὰς — πλοῦν ἐποιεῖτο. — ὡς δ' ἤλθον ἐπὶ τὴν ᾿Ακεσίνου καὶ Υδάσπου συμβολήν plane ead. ap. Curt. leg. Ceterum haec discr. et Lass. et Droys. fugisse videtur.

quidem 8, 13, 5 memorat: sed miro consensu Diod. 17, 95, 5 et Curt. 9, 3, 23 ita de urbibus illis loquuntur ut si ad Acesinem sitae fuerint. Verum reperitur ap. Arr. exp. 5, 19, 4 et 5, 29 extr. et Plut. Al. 61. Iam de morte Bucephali Strabo nihil dicit nisi: τοῦ πεσόντος ζππου κατά την μάχην την πρός τον Πώρον; idemque tradunt Curt. 9, 3, 23. Diod. 18, 95, 5 Arr. 5, 14, 4 (οἱ δὲ — λέγουσιν), dissentiunt autem Onesicritus ap. Plut. Al. 61, et ut mihi quidem A. Schoene 1. 1. p. 92 persuasit, Aristob. ap. Arr. 5, 19, 4 (cui id quoque afferre licuit quod 5, 14, 4 ad deteriores illos fontes Arr. respicit). Itaque in hac quidem re Strabonem ab Aristobulo recedere videmus. Atque etiam nomen clarissimi equi aliter explicat atome ceteri cf. locos a St. Croix p. 215 not. 1. collatos. Simillima explicatio ea est quae a Gellio N. A. 5, 2 ex Charete, ut videtur, profertur: nequus Al. regis et capite et nomine Bucephalas fuit": nec tamen quidquam inde colligere nobis licet. Quae deinde usque ad finem par. narrantur omnia ex Clitarcho profecta esse iam C. Müll. perspexit (vid. Clit. fr. 16). Mirum tamen illud est quod Strabo eum semel de rebus Indicis nominatim citat (par. 69) cum ceteros: Onesicritum, Aristobulum, Nearchum, Megasthenem persaepe testes afferat cumque in §§ sequentibus haud ita pauca ad eum pertineant. Neque illud neglegendum arbitror quod ne iis quidem locis ubi laudatur a Strabone, huic ipsum Clitarchi opus ante oculos fuisse pro certo affirmari potest. Nam V p. 224 C. quae affert de sale Indico ex quavis παραδό-Eur collectione sumere potuit; libr. XI, p. 491 C cum Posidonii, narratione scriptoris multo recentioris, sententia eius comparatur; libr. VI, p. 293 C. item a Posidonio potius quam a Strabone Clitarchus refellitur cf. Müllenhoff antiqu. Germ. p. 233 not.; libr. XI, p. 505 denique agitur de Amazonibus. De hoc loco cum A. Schaefero l. l. p. 441 mea quidem haec est sententia: iam ante Strabonem variorum scriptorum de ea re testimonia in unum collecta et examinata esse, eaque collectione et Strabonem et Plutarchum et Arr. usos esse. Quamobrem ea coniectura non omni veritatis specie carere mihi videtur aut ex commentariis suis de rebus Al. ea ita sumpsisse Strabonem ut auctorem neglegeret aut ex quovis

alio scriptore Clitarchi notitiam habuisse. De qua re etiam postea pauca erunt dicenda (ad § 69). Atque haec quidem ad Pori regnum pertinent: erant autem si Straboni fidem habemus qui Cathaeorum quoque et Sopithis terras intra illos fluvios collocarent; cum ceteri vel ultra Hydraotem sedes ac locum eos habuisse existimarent (init. § 30). Nemo tamen eorum qui etiamnunc exstant illam sententiam tuetur, nisi forte ex Arr. exp. 6, 2, 2 tale quid effici putamus (cf. Arr. exp. 5, 22, 1 Diod. 17, 91 Curt. 9, 1, 19 sqq. Iustin. 12, 8) 10). Simili modo res diversas ille videtur miscuisse cum dicit, καλούσι δε Γανδαρίδα την ύπο τούτφ (Πώρφ) χώραν, Diod. enim 91, 1 expressis verbis dicit Πώρος πέφευγεν εἰς τὸ τῶν Γανδαριδῶν ἔθνος atque etiam ceteri qui quidem Gandaridarum mentionem faciant, ut Plut. Al. 62 fines eorum ultra Gangem initium capere tradiderunt 11). Adicitur descriptio morum Cathaeorum ex Onesicrito sumpta (de barbis fucatis cf. et Nearch. in Arr. Ind. 16, 9) (fr. 18 ap. Müll.). Similia de incolis regni Sopithis Diod. 91, 4-5 refert Curt. 9, 1, 24 sqq. adstipulante. Non iam ad Onesicritum pertinent ea quae inde a verbis ἴδιον δὲ τῶν Καθαίων etc. leguntur, mirum enim quantum cum eis concinant quae de iisdem Diod. 17, 91, 3 (cf. 19, 53) memoriae tradidit. Vix igitur dubium est quin ex Clitarcho ea petita sint: nec vero ea solum sed etiam narratiunculam illam de Sopithis canibus par. 31 allatam ei tribuendam esse coll. Diod. 92 Curt. 9, 1 32 Ael. n. a. 8, 1 nemo negare potest. autem quae descriptioni Cathaeorum adnexa sunt pauca tantum addenda esse arbitror. De sale Indico Clitarchum dixisse Strab. V, p. 224 C. testatur. Deinde Gorgus quis fuerit parum liquet, coniecturam de eo vid. ap. Droys. p. 558. Haud ita multum auri ferre Indiam contra eum et Megasth. ap. Strab. § 57 Arr. exp. 5, 4, 3 iure affirmat (cf. Lass. I, p. 238). Ad ultimum denique enuntiatum cf. Meg. ap. Str. § 44 extr.

<sup>10)</sup> Lass. antiq. Ind. I p. 300 inter Acesinem et Hydraoten Sopithis regnum situm fuisse demonstrat.

<sup>11)</sup> Droys. p. 406 not. 57 Straboni maiorem fidem habuit quam Diodoro nec tamen iure, ut mihi quidem videtur.

Eorum quoque quae initio § 32 narrantur auctorem quaerere supersedeo: nihil enim eorum a quovis scriptore rer. Al. dictum esse non potest. Fluviorum cum Indo confluentium numerum quindecim esse Arr. quoque bis memorat (Ind. 4. 8-13 et exp. 5, 6. 8) et altero loco Megasthenem testem nominat. Arbitrari igitur nobis licet hic quoque eum esse Alii quidem alios numeros habent, ut Plin. n. h. 6, 23, 1 undeviginti fluvios in Indum influere dicit. mero eorum qui paullo post οἱ μὴ μετριάζοντες nominantur Ctesias est ap. Arr. 5, 4, 2 quem ipsum in animo fortasse Strabo habuit cum haec scripsit. Et cum neque is neque Arrianus Ctesiam ipsum usurpaverit (id quod de Arr. in aperto est, de Strabone alio loco demonstrabitur) non inepte conicimus Megasthenem testimonium eius servasse quippe qui saepius eum respexerit (cf. fr. 19 cum Ctes. p. 369 ed. Bachr). De ceteris numeris inter Arr. et Strab. dissensus est. Arr. enim exp. 5, 20, 9 flumen ubi medium sit quadraginta stadia, ubi angustissimum sit quindecim stadia latum esse tradit (cf. praeterea 6, 14, 5 et 6, 18, 5). At Plin. τοτς μεreserveçois maiorem fidem habet in h. n. 6, 23, 1 "nusquam latior quinquaginta stadiis". Nec tamen quidquam de fonte huius aut Strabonis affirmare audeo idemque cadit in ea quae de Alexandri expeditione adduntur.

Tum ea repetit quae Onesicritea esse p. 5 satis probasse mihi videor, ita tamen ut fidem eorum in dubium vocet. Eodemque modo ad ea respicit quae § 8 Megasthene praecunte de Sibis, Mallis, Sudracis disputavit. In Mallorum finibus grave illud vulnus accepisse Alexandrum praeter Strabonem Arr. exp. 6, 10 et Plut. Al. c. 53 et de fort. Al. 1, 2 tradunt, ceterorum opinio ea est: in Oxydracis vel Sudracis in periculum illud eum incidisse (cf. Curt. 9, 4, 26; Diod. 17, 96 sqq. Paus. 1, 6, 2 Steph. s. v. 'Οξυδράκαι, App. b. c. II extr. Luc. dial. mort. XIV. Droys. p. 440 not. 97). Quisquis igitur auctor illius fuit, ex consensu Arriani et disputatione eius 6, 11, 3 videmus memoriam fide digniorem cognitam ei et probatam fuisse. Cumque Arr. l. l. eam τῷ παντὶ λόγφ opponat, veri non est dissimile Aristobulum auctorem

eius esse. — Deinde nonnulla ex libris plurium scriptorum congeruntur. Qui cum nominentur, de hoc loco non amplius est disputandum (cf. Lassen II p. 666), sed opera digna est comparatio Arriani. Cognoscimus ením ea in exp. 6, 20, 2 ab eo Nearchum Aristobulo anteponi 18). Sequitur brevis refutatio Onesicriti, qui Indi delta delta Aegyptio par esse contenderat. Mensuram delta Aegyptii Eratostheni debet cf. 17 p. 786 C.

Iam regionem ad Indi ostia sitam descripturus iterum Onesicritum adit. Qui locus diligentiam Mülleri v. d. non fugit ille quidem, sed actioribus cancellis ab eo circumscriptus est. Nam postquam Strabo sic scripsit: λέγει δὲ καὶ περὶ τῆς Μουσικανού χώρας επί πλέον εγκωμιάζων αθτήν, ών τινα κοινά καί άλλοις Ίνδοις ἱστόρηται — pergit paullo post his verbis: ἴδιον δὲ ιὸ συσσίτια etc.: quae ego quidem interpretari non possum nisi sic: multa de Musicani regno laudat, quae eis cum aliis Indorum gentibus communia sunt, velut etc., proprium autem eorum est quod etc. i. e. Onesicritum et haec et illa tradi-Confirmatur autem ea sententia par. 54 extr., ubi idem testis est, incolas terrae Musicani servis non uti solere, quod idem hoc loco scriptum invenimus τὸ ἀντὶ δούλων τοῖς εν ακμή χρήσθαι νέοις). Totam igitur descriptionem (uno illo enuntiato de Seris excepto quod Megasthenis esse § 37 docet (Cramer glossema esse suspicatur)) Onesicriti fragmentis (20) addi licet.

Paragr. insequenti virum haud mediocris ingenii se praestat Strabo cum epistolae quae Crateri esse ferebatur omnem fidem detrahit. Nam re vera nil nisi miseri falsarii cuiusdam misera inventa continuisse videtur. Subiungit autem pauca ex Megasthene, id quod Arr. Ind. 4, 7 et 13 (exp. 5, 6, 7) coll. dilucide demonstratur. Sed aut ipse aut Arr. neglegentius eum inspexit: apud illum enim haec sunt Mε-γασθένης δε, ὅταν ἢ μέτριος, καὶ εἰς ἐκατὸν εὐρύνεσθαι, hic autem dicit: (λέγει Μεγ.) εἶναι ὧν τὸ εἶρος τῷ Γάγγη ἔνθα-

<sup>12)</sup> Grossk. III, 135 pro diaxogiov, "sixogi" scribendum censuit. Qua coniectura non opus est. Vid. Cramer. ad h. l. Cogitari etiam potest, loca permiscuisse Strab. nam alt. ostium Indi ducenta stadia latum esse Arr. quoque narrat 6, 18, 5.

περ αὐτὸς ἐωντοῦ στεινόταιος ἐς ἐκατὸν σταδίους. Adiuvatur tamen illius auctoritas a Plinio qui 6, 22 de Gange haec docet: "ubi modicum, stadiorum centum" (cf. Meg. fr. 18) Cum ceteris numeris a Strabone in hunc locum congestis velim conf. Plut. Al. 62 et Diod. 17, 93.

Eundem Megasthenem in §§ 36-42 secutus est (fr. 10. 25, 26 etc.). In extr. § 36 de suo Parthica quaedam affert: de Palibothris cum Arr. Ind. 10 plane consentit, de formicis vid. fr. 39; de simis, tigribus, serpentibus vid. fr. 11 et 12 (ex Aeliano). Deinde Silam fontem eum descripsisse Arr. quoque et Diod. testantur (fr. 1 et 19). Primus Ctesias hunc mirum fontem videtur memorasse (cf. Baehr Ctes. p. 369), post eum Democritum et Aristotelem quaestiones de eo instituisse hoc loco a Strabone discimus. Qui ipse rem explicare Quibus disputatis in quot qualesque classes Indi descripti fuerint eodem auctore usus cum copia quadam exponit (fr. 36). Nihil fere differt a Diod. et Arr. qui eundem secuti eadem (II, 40 et Ind. 11) literis mandaverunt (fr. 1 et 35), neque debet dubitari quin unusquisque eorum ipsum librum Megasthenis versaverit. Neque aliter rem se habere in eis quae de venatione elephantorum et eorum natura dicuntur, quicunque Arr. Ind. 13 et Diod. II, 42 (fr. 1, 36, 39) comparaverit facile sibi persuadebit. In § 43 de eisdem rebus ex Onesicrito (fr. 21) et Nearcho (fr. 16) nonnulla sumuntur. Arr. Ind. 17, 2-3 ex eodem Nearcho profecta esse supra animadvertimus p. 19. Verba extrema § 43 οὖτος δ' ὁ λόγος etc. ad ea spectant quae extr. § 41 Megasthenes affirmaverat. git autem Strabo cum fabulas de formicis aurum effodienticus refert. In qua re initium facit a Nearcho (cf. Arr. Ind 15, 4) tum Megasthenis narrationem repetit (fr. 39). qua quoque animalia Indica par. 45 paucis describuntur partim ex Nearcho partim ex Aristobulo desumptis (fr. 15 et Atque huius quidem narrationem ipse Strab. semel confirmat, cum dicat se quoque serpentem tantae magnitudinis in Aegypto vidisse ex India importatum (καὶ ἡμετς δὲ etc.) Onesicritus quoque semel affertur, sed de ea re vid. p. 7. Iam venimus ad eam partem descriptionis Indiae quae tota fere ex Megasthene petita est. Ac ne longus sim liceat mihi

singula quaeque silentio praeterire: satis sit monuisse inde a par. 45 usque ad par. 61 omnia fere ad eum pertinere. Ad comparandum autem exstant Diod. II, 41 et Arr. Ind. 12 qui eundem secuti pari fide sunt atque auctoritate (fr. 36) (cf. et Arr. Ind. 10). Sed multo maiorem partem libri illius Strabo nobis servavit et per eum solum ea quae de agoranomis, astynomis, praetoribus militum ille tradiderat posteritati propagata sunt (fr. 36 a) (De Onesicriti testimonio par. 54 extr. allato supra dictum est). Nec vero omnia probantur Straboni, sed §. 57 fabulas eius de Pygmaeis, Unoculis, similibus vehementer exagitat (fr. 30). Qua de re Schwanbeck Meg. p. 65 sqq. tam diligenter disputavit ut in ea diutius versemur non oporteat. Hoc unum commemoro, item Timagenis fabulas ab eo respui (μῦθος δὲ καὶ τὸ ὑπὸ τοῦ Τιμ. etc.) de quo cf. Müll. fr. hist. III, 317. Neque dubium est quin eius liber ipse in manibus illi fuerit. Aequalis enim fere fuit Strabonis.

Neque minus eam opinionem Megasthenis impugnat (§ 58) philosophos quosdam Indorum Liberum colere (fr. 40). Quae vero de Brachmanis et Sarmanis vel Garmanis apud eum invenerat (Duncker II, p. 258, not. 6 Sramanis) ut vera recipere non dubitavit (§ 59 et 60) eiusque unius opera haec narratio quae magno momento est ad cultum moresque veterum Indorum cognoscendos ad nostram aetatem pervenit; etsi pauca de ea re Bardesanes quoque exscripserat (cf. Mtll. ad fr. 40) 15).

Huius narratione absoluta ad Aristobulum revertitur in §§ 61 et 62 (fr. 34a). A quo plura repetuntur quae ad Taxilenses spectant, quibus et ille et Onesicritus magnam operam dedisse videntur. Atque haec quidem apud unum Strabonem exstant, sed colloquium illud §§ 63 et 64 ab Onesicrito relatum (fr. 10) apud Plut. quoque Al. 65 reperitur, ita tamen vehementer mutilatum ut eiusdem auctoris esse aegre credatur. Consentaneum est eos de iisdem rebus narrare simillima cf.

<sup>13)</sup> Meineckii enim dubitationem (vind. Strab. p. 132) ipsius coniectura l. l. allata ἀλλην δ' ἔτι διαίρεσιν tolli existimo.

εξουσίαν εχοντας ότι βούλονται των ωνίων φέρεσθαι δωρεάν κ.τ.λ. cum ότφ δ' αν κομίζοντι σύκα etc. cf. §. 61 et 65.

Postremo § 66 et 67 Nearchus testis affertur (fr. 7). Verbis quae sunt τῶν ἄλλων γράμμασιν αὐτούς μὴ χρῆσθαι iniuria falsam opinionem Megastheni tribui a Strabone Schwanbeck. Meg. p. 51 recte animadvertit (cf. et. Lass. antiqu. I, 840). Quibus autem armis Indi uti consuerint (§ 66) multo copiosius idem describit ap. Arr. Ind. 16, 6—12.

Paucis rebus interiectis quarum fontes exquirere parum interest Strabo ad luculenter demonstrandum quam vehementer scriptores inter se dissentiant quae, de Calani morte ab iis memoriae prodita sint in medium sese proferre profitetur. Eum enim cum Alexandro fuisse et mortem voluntariam obiisse affirmare omnes, sed qua ratione et quibus de causis mortem sibi consciverit inter eos non constare. licuit de loco quoque esse dissensum. Ac de causis quidem unus Megasthenes ceterorum sententiis videtur adversatus esse, cuius severum iudicium praeter Strab. Arr. exp. 7, 2 2 (nam inde iam narrationem eius incipere ex comparatione apparet fr. 42 et 43) repetivit. Locus autem siletur ab Arr. (7, 3, 1 ἐν τῆ Περσίδι γῆ), ap. Strab. est Πασαργάδαι, ap. Plut. Al. 69 idem locus significari videtur (ἐνταῦθα — antea sepulcri Cyri mentione facta) ap. Ael. v. h. V, 6 ἐν τῷ καλλίστω προαστείω της Βαβυλώνος, ap. Diod. 107 denique altum silentium (Droys. p. 503 not. 41 Susis cremationem factam esse probabilibus causis demonstrat). Quod vero crematio ipsa ab alio aliter narrata sit nemini potest mirum videri qui memoria tenet quanta libidine exornandi et exaggerandi omnes fere scriptores Al. rerum fuerint. Et quamquam res ipsa haud itá multum valet, tamen de origine diversarum narrationum pauca dicere mihi liceat. Ut autem primum id ponam quod mihi quidem certissimum videtur: Plut. narratio 69 et 70 ex Charete manavit. Nam ea verba quae Calano morituro tribuuntur: παρεκάλει την ημέραν εκείνην ήδεως γενέσθαι καὶ μεθυσθήναι μετά τοῦ βασιλέως ad ea quae sub finem narratiunculae ex illo afferuntur optime quadrant et remotiorem fontem Plutarcho patuisse ex eo manifestum est quod neque Straboni neque Diodoro neque Arriano ulla similitudo cum eo est nisi quod Arr. 7, 18, 6 vaticinium illud de morte regis memorat his verbis praemissis (ὑπὲρ Καλ.) τοιόςδε τις ἀναγέγραπιαι λόγος i. e. eisdem verbis quibus 4, 12, 3 res quaedam ex Charete citatur (cf. Plut. Al. 54). Hac ipsa re igitur sententia nostra confirmatur: etsi Charetem ipsum ab Arriano usurpatum esse nullo modo verisimile est. Strabonianarum autem narrationum prior plane congruit cum Diod. 107, et similis est eis quae Arr. 7, 3, 1-2 oi de etc. narrat. Quod cum ita sit, Strabonem cum Diodoro a Clitarcho, Arrianum Aristobulo ea habuisse arbitror. Diodorum enim in hac re alium auctorem selegisse parum verisimile est -- etsi iure miretur quis, et Curtium et Justinum hanc egregiam occasionem fabulandi praetermisisse — neque magis credibile est. Arr. hoc loco fontes adamatos aspernatum esse: quoniamque tales res cum studio quodam describere proprium est Arist. eum pro auctore illius habeo. Quamquam non valde repugno si quis ex eo quod in re ipsa Ptolemaei mentio facta est contrarium efficiat. Quae autem altero loco et a Strabone et ab Arriano afferuntur, neque inter se neque cum Aelian. l. l. conferri possunt. Cumque in rebus futilissimis versentur, in ea coniectura acquiesco: Arrianea a Nearcho potissimum. Straboniana ab Onesicrito esse profecta, quos de ea re scripsisse Arr. eiusd. cap. §. 6 et Luc. de morte Peregr. c. 25 testantur. De Ael. autem ne coniecturam quidem facere audeo.

Insequenti autem par. haec continentur: initio pauca quaedam legimus de cultu deorum; deinde memoratur, cum rex capillum lavet diem festum agi; tum dierum festorum pompae et apparatus accuratius describuntur. De industria ea omisi quae in his enuntiatis narrantur: τῶν τε μυρμήτων et ψήγματα τε χρυσοῦ — ineptissimo enim loco posita connexum orationis adeo interrumpunt ut alterum affictum ab homine otioso alterum ex par. 57 repetitum esse existimem. Fontes autem huius par. duobus locis indicantur: initio: λέγεται δὲ καὶ ταῖτα παρὰ τῶν συγγραφέων et postea: ὁ δὲ Κλείταρχός φησιν. Atque ut ordine singula persequar, de cultu deorum Lass. II, 698 verum repperisse mihi videtur cum Megasthenem ea tradidisse suspicatur — de Gange certe illud Alexandri comitum nemo scire potuit. Aliter ea sese

habent quae subsequuntur. Nam cum §. 55 de regis vita plurima ab illo Strab. descripsisset, mirum esset si hoc loco rem satis levem ex eodem supplevisset. Accedit etiam quod Curt. 8, 9, 27 similia habet: regia adeuntibus patet, quum capillum pectit atque ornat' quem Megasthenis libro usum esse nemo adhuc contendit. Cumque idem consensus appareat in eis quae proxime sequuntur praestat illa una cum eis tractare. Haec autem Müll. iure quod sentiam Clitarchi reliquiis adnumeravit (fr. 17) neque dissimile veri est, illa quoque ab eo esse narrata. Sed num ipsius scripta Strabo in manus sumpserit cum hunc librum conscriberet supra iam dubitavimus. Itaque de ea re nunc pauca dicenda sunt. Fateor ego quidem plane eam enucleari non posse: probabilis tamen est coniectura quae hoc loco ad Clitarchum referantur a Timagene eum habuisse. Quem Clitarchi asseclam fuisse locus ille Curtianus (Clit. fr. 1) declarat; a Strabone saepius usurpatum esse demonstrare non opus est.

Superest ut de par. 70-71 brevis quaestio instituatur. Haec tota fere est de iis philosophis Indicis qui Pramnes appellabantur. Ac Lass. quidem vir doct. cum saepius hunc locum memoraret cf. mus. Rhen. 1, 183. antiq. Ind. 1, 425. II, 701 not. eum qui haec exploravisset literisque mandavisset in comitibus Alexandri fuisse suspicatus est. quidquam obstat quominus comitem vel aequalem illius auctorem iudicemus, sed desperandum est accuratius eum posse significari. Hoc quidem recte dici potest, et Onesicritum et Nearchum et Megasthenem ex eorum numero qui hoc loco respiciendi sint esse eximendos. Conf. enim Onesicr. in §. 30 βάπτεσθαι et quae seg. cum hui. par. Ινδούς ἐσθητι λευκή χρήσθαι etc.; de Megasth. §. 54 σινδόνας τε φορούσιν είανθείς cum eisd; praeterea init. cum par. 59; Nearchus denique in \$. 66 τους μεν Βοαχμ. dicit πολιτεύεσθαι — τους δ' άλλους σχοπεΐν τά περὶ τὴν φύσιν; id quod repugnat exordio par. 71. Et quamquam Curt. 8, 9, 31 sqq. pauca quaedam similia narrat, hoc eo minus valet, quod plura etiam cum eis congruunt quae paullo ante Meg. exposuit (58-60). Differendum igitur est iudicium quoad alicunde rei lux afferatur.

Non est cur de eis quae in par. 72 et 73 de Artemidoro

et de Nicolao Damasceno depromuntur amplius disputemus siquidem libros eorum ei patuisse constat. (De Nic. cf. supra p. 6 et fr. 91 ap. Müll.)

## CAPUT ALTERUM.

## DE ARIANORUM ET PERSICORUM FONTIBUS AGITUR.

Arianam Strabo eam partem Asiae nominat quae Oceano, Indo, Tauro, linea cogitatione inde a portis Caspiis usque ad Carmaniam ficta continetur. Videmus igitur descriptionem Asiae ab Eratosthene institutam eum iterum esse amplexum cf. Strab. II, 78 et 84 C. Nec vero solum terminos sed etiam mensuras orae meridionalis ab eo habuit. enim ille quidem Nearchum neque dubium est quin is cum primus Graecorum has regiones pervestigasset, primus illas divulgaverit (cf. Arr. Ind. 21, 8. 25, 3. exp. 6, 21. Plin. n. h. 6, 23, 97) sed duabus causis eo adducor ut haec omnia Eratostheni danda esse censeam. Nam primum is eundem numerum ratiocinando repperit quem Strabo in extr. par. affert; cf. § 8 έχοι αν το λειπον το έπ' ευθείας μήκος της χώρας, μυρίων καὶ τετρακισχιλίων ού πολύ γάρ έλαττον τὸ τῆς παρα-Maç etc. Deinde vero Nearchus ap. Arr. Ind. 29, 8 litus Ichthyophagorum paullo longius esse scribit decem milibus stadiorum; et quamquam huic rei error videtur subesse --e singulis enim numeris illa summa colligi non potest tamen Strabo et Arr. ll. adeo dissentiunt, ut cum C. Müll. ad loc. Arr. Eratosthenem cum mensuras finium computaret pro decem milibus a Nearcho traditis sinuum ambagibus neglectis 7400 posuisse mihi persuadeam. Talia enim eum non fugisse dummodo σφραγίδας illas quadraret ex Strab. II, 78 sqq. cognitu perfacile est. Non sine causa igitur hos numeros omnes in libro Eratosthenis exhibitos fuisse contendimus.

Quin etiam opinetur quispiam ea quae §§ 2 et 3 de Ichthyophagis et de Gedrosia scripta inveniuntur, ad eundem pertinere quod manifestum sit ea quoque auctorem principem habere Nearchum. Sed cum certis argumentis careamus, in

į

eo acquiescendum arbitror ut Nearchum ea prodidisse demonstremus. Quod de alterius par. argumento coll. Arr. Ind. 29, 9 sqq. nemo infitiabitur: ibi enim ab eodem eadem narrantur. (add. 26, 7; 28, 1.) Minus idem elucet in eis quae sequentur. Haeremus enim primo obtutu in eo quod Arr. in hist. Ind. ex Nearcho exscripta Gedrosiam perquam breviter attingit; sed ipse affert causam cum 26, 1 de periculis laboribusque ab Alexandro exercituque eius ibi perlatis haec dicat: ταιτά μοι έν τη μέζονι συγγραφη αναγέγραπται. profecto apud eum in exped. 6, 23-25 compluria e Nearcho petita invenimus quae huc spectant. E quibus 25, 4 conf. est cum Strab. verbis quae sunt: πίπτειν δε τοὺς ὄμβρους etc., reliqua autem magnam partem postea a Strabone referuntur, cum ea quae hoc loco de natura Gedrosiae addita sunt apud Arr. desiderentur. Sed facile fieri potuit ut in descriptione expeditionis Al. Arrianus ea quae ad naturam regionis illius pertinerent, praetermittenda esse arbitraretur. Illud quoque satis multum affert ad confirmandam sententiam meam quod comparatio Gedrosiae cum agro Ichthyophagorum (πολύ αμείνων τῆς τῶν Ἰχθυοφάγων) par. 14 repetitur, idque ita ut ex Nearcho haustam eam esse si minus certum, at tamen veri simillimum sit. Non igitur sic statuere dubito: in Gedrosia quoque scribenda Nearchi vestigiis Strabonem insistere.

Quae autem modo perlustravimus cum eis quae par. ins. de expeditione Al. perhibentur tam apte cohaerent ut eorum quoque auctorem illum esse iudicandum facile suspicemur. Cui nihil repugnat. Haec enim ratio inter eos intercedit qui de expeditione Gedrosiana scripserunt: et Plut. et Just. narrationes breviores sunt quam ut in comparationem vocari possint, Curt. et Diod. inter se consentientes et ab Arr. et a Strabone vehementer discrepant; hi ipsi satis bene concinunt. Etenim Craterum cum parte copiarum per Arachotos et Drangas in Carmaniam missum esse neque Diod. neque Curt. memorant; Arr. exp. 6, 17, 3 et 6, 27, 3; Strab. etiam §§ 5 et 11 eius rei mentionem faciunt. Deinde Curt. 9, 10, 6. 'Ibi' (in Oritis) maiorem exercitus partem Hephaestioni tradidit, levem armaturam cum Ptolemaeo Leonnatoque par-

titus est' etc; eademque scripta invenimus ap Diod. 104, 5 et 6 cum neque Arr. neque Strabo hanc partitionem commemorent. Jure igitur potest negari Clitarchum a Strabone esse usurpatum, sed dubium est, Aristobulum an Nearchum secutus sit. Ad eam sententiam defendendam quam supra posui, haec afferre mihi liceat. Consentaneum est Nearchum cum id potissimum ageret ut navigationem suam scriberet expeditiones minores in Oritis et in Gedrosia a singulis ducibus Al, factas minus curasse itaque ex pluribus divisionibus exercitus (plures enim factas esse Arr. quoque testatur) eam solam commemoravisse quae ipso praesente ad Indum 14) instituta esset. Id quod in narrationem a Strabone relatam optime quadrat. Ac ne illud quidem neglegendum est quod quamvis brevior sit ille Arriano, tamen habet quaedam quae frustra in alterius libro quaeras, velut solus narrat quingentis stadiis a mari regis agmen iter fecisse. Apparet igitur coniecturam supra factam ceterorum scriptorum comparatione confirmari potius quam labefactari.

Sequitur alius locus Nearchi a Mull. in frgm. eius receptus (n. 19) qui tamen amplificetur necesse est. De Crateri enim mentione quid sentiamus modo exposuimus; ea quae proxime sequuntur eiusmodi sunt ut non sit cur Nearcho ea derogemus, ea vero quae in extr. § 5 et § 6 traduntur ab eo repetenda esse manifestum est. De illis enim cf. Mull. ad Nearch. fr. 23 et supra p. 6. Cum his autem conferas velim Arr. exp. —  $\pi \rho \dot{o}_S \dot{o}_S - \nu \nu \nu i i i o n i s autem conferas velim Arr. exp. — <math>\pi \rho \dot{o}_S \dot{o}_S - \nu \nu i i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o n i o$ 

Quae qui comparaverit facile videbit ut Arr. cap. 24 sic et eiusdem cap. 25 et 26 (exc. §§ 1 et 2) et Strab. § 6 ex Nearcho manavisse. Itaque et fr. 19 et fr. 23 ap. Müll. iis complenda sunt. Ad hanc descriptionem Arr. etiam in Ind. 32, 1 respicit; ceteri scriptores rer. Al. alios fontes adierunt.

<sup>14)</sup> Nam per errorem in narrat. Strab. § 5 pro eo Hydaspem nominari Droys. p. 454 not. 113. iure animadvertit; neque dubito eum tribuere Straboni.

Atque haec quidem de difficultatibus laboribusque ab Al. in Gedrosia superatis dicenda putavit, pergit autem cum de herbarum et arborum quarundam viribus ac natura pauca quaedam explicat. E scriptoribus rer. Al. unus Aristobulus similia tradit ap. Arr. exp. 6, 22, 4. Cuius descriptio talis est ut eum Straboni auctorem fuisse satis credibile sit. Quamquam enim non plane eadem apud utrumque leguntur, alter descriptionem alterius optime supplet neque ullus dissensus deprehenditur. Adnectitur autem a Strabone fabula illa de Ptolemaeo vulnerato et mirum in modum sanato. Hanc praeter eum Diod. 17, 103. Curt. 9, 8, 22. Justin. 12, 10, 3. Cic. de div. II, 66 memoriae tradiderunt. Qui inter se nihil differunt (Lass. enim antiqu. Ind. II, 179 not. I locos non satis intellexit), a Strab. autem eo dissentiunt quod in Indis vel Brachmanis eam rem accidisse et a serpente Alexandro remediam monstratum esse uno ore tradunt. Nec vero dubium est quin ii omnes a Clitarcho ea habuerint (cf. Raun l. l. p. 46). Et quamquam vereor ne paullo confidentius Raun 1. 1. de Strabone idem contenderit, ut qui discrepantiae illius rationem non duxerit, tamen si reputamus eius rei et ap. Plut. et ap. Arr. neque volam, ut aiunt, neque vestigium exstare a Clitarcho eam excogitatam esse existimare nobis licet. Iterum autem ex ea discrepantia inter Strab. et ceteros iure colligere mihi videor, Straboni cum haec conscriberet Clitarchi scripta ad manum non fuisse. Ceterum de fide narratiunculae satis sobrium iudicium subiungit. Denique sexaginta diebus Oris usque ad regiam Gadrosorum regem pervenisse scribit. Qui numerus cum a Plut. Al. 66 et Arr. exp. 6, 24, 1 proferatur, a Diod. et Curt. reticeatur, ab Aristobulo potius vel Onesicrito quam a Clit. videtur traditus fuisse.

Insequenti par. Arianam superiorem descripturus ipse auctorem laudat Eratosthenem his verbis: περὶ των Ἐρ. οῦτως εἴρημεν· οὐ γὰρ ἔχομέν τι λέγειν βέλτιον περὶ αὐτῶν. Iniuria autem Bernhardy solam octavam § Eratostheni tribuit (fr. 115) nam quae modo exscripsi non minus ad singulas gentes: Drangas, Arachotos, Paropamisadas quam ad Arianam ipsam spectant. Earum autem fines sedesque nona demum § enarrantur cumque ibi nihil inveniatur quod in libro Era-

tosthenis locum habere non potuerit — nam etiam illa εδωπε δε Σέλευπος etc. a Megasthene habere potuit — hanc totam illius frgts. adnumerandam esse existimo.

Nec vero eis contentus fuit Strabo, quae ille more suo quam brevissime expresserat, sed ut magis etiam regiones illae cognoscerentur, qua via Alexander Bessum persecutus esset accuratius perscribere instituit. Ac si quaerere volumus quibus fontibus usus sit iterum recordari debemus, peculiarem librum de rebus Al. ab eo esse conscriptum, quem hoc loco in usum suum convertere posset, sed sic quoque de illis coniecturam facere nobis licet. Quam ut probemus ceteros scriptores rer. Al. contendamus. Ut enim iter per Arios, Drangas, Euergetas, Arachotos, Paropamisadas regem fecisse inter omnes constat, ita de singulis quibusque plures narrationes discerni atque distingui possunt. Sed ut primum quidque perlustremus, occurrit mentio coniurationis a Philota factae: de qua e ceteris unus Arr. in exp. 3, 26 (vel potius Ptolemaeus) obloquitur Diod. 17, 79. Curtio 6, 7 — fin. Just. 12, 5, 3; Plut. Al. 48, 50 qui omnes damnationem Philotae Alexandro crimini tribuunt. Strabo autem quantum perspicio cum dicat: ανείλε τον Παρμενίωνος υίον φωράσας επιβουλήν cum Arriano sontem eum fuisse iureque damnatum existimat<sup>15</sup>). Deinde eos qui missi sunt ad interficiendum Parmenionem camelis usos esse Diod. 17, 80 et Curt 7, 2, 18 tradunt; iam undecimo die Echatana eos venisse unus Curt. praeter Strab. memoriae prodidit. Quae proxime de Drangis et de tempore quo rex per Paropamisadas profectus sit a Strab. adduntur, nusquam alibi exstant, At reliqua collata cum ceteris ante oculos ponere libet.

Strabo Curtius Diod. 82, 2 Αrr. exp. 3, 28, 1 εξοι δ' ὀρεινή καὶ ad haec cf.7,3,6: ἡ δὲ τούτων χώρα ξύμπαντα δὲ ταῦτα κεχιονοβόλητο τότε multo uberius. 7, κεῖται μὲν ὑπ αὐτὰς τὰ ἐθνη διὰ χιόνος ιῶς καλεπῶς ιῶδεὐες καλεπῶς μέντοι samo expresso νοβολεῖται δὲ πᾶσα ἀπορία τῶν ἐπικῶμαι δεχόμεναι haud secus quam ἡ πλείστη δὲ πεδιάς τηθείων καὶ τῶν πάντων εὐποροι oleo artus perun-ονοα καὶ ἄξυλος, στραπωτῶν ταλαιπλην ἐλαίου παρεμυθοῦντο τὰς δυς-ραmiso).

15) nec tamen assentior Droys. v. d. p. 296 not. 19 doch bestätigt Strabo's grosse Autorität die Anwendung der Tortur gegen Philotas.

## Adde etiam haec:

Strabo. Aelian v. h. |Arr.exp. 3,28,4|Curt. 7, 3, 22| Diod. 83, 1. XII, 37 διαγειμάσας δ' αὐτὸς δ' ηψατο πρὸς τὸν Καύ-condendae in πλησίον τοῦ αὐτόθι ὑπερθέ-τῶν καμήλων κασον τὸ ὄρος radicibus Καυκ.κατεστρα-ξιον ἔχων τὴν καὶ ὑποζυγίων ἦγεν ενα καὶ montis urbi τοπέθευσεν — τὸ Ἰνδικὴν καὶ πό - ἄλλων καὶ οἱ πόλιν ἔκτισε — sedes electa δὲ ὅρος τοῦτο λιν κτίσας ὑπερ- σὺν αὐτῷ τῶν ἔν γε τούτῳ τῷ est (Cauc. su- διελθών κατὰ ημερισεν είς την δε ξύλων αὐτοῖς Καυκάσω οὐδεν perato). πλάτος εν ήμε-Βακιριανην επιλιπόντων ἄλλο ότι μη τές-διὰ ψιλῶν ὁδῶν ἀμὰ τὰ κρέα μινθοι πεφύ- In quarum pe-πόλιν έκτισε διά ψιλών όδων ώμα τα χρέα μινθοι πεφό- In quarum pe-πόλιν έχτισε — πλήν τερμίνθου ήσθιον. έπεχού- κασι χαί σίλφιον nuria milites χαὶ άλλην δὲ θαμνώδους όλί- ρει δὲ αὐτοῖς τὸ ὡς λέγει Αριγις ἀπορούμε- σίλφιον πολὸ στό βουλος, άλλὰ et herbis su- 82, 8. νος χαὶ τροφής ὄν ώστε τὰς σάρ- καὶ ὡς ἐπωχεῖτο stinebantur.— άλλὰ μόνω τῷ ωστε τᾶις τῶν χας συνεχπέτ πολλοῖς ἀνθρώ- quum iumenta κάπνω δηλουκήσθαι καὶ βεχις. οἱ στρατ. βατα πολλὰ χαὶ portabant cae- μῶν etc. παύταις ωμαίς τὰς χώμας χατ-κτήνη ενέμοντο dere iussi sunt.
διὰ τὴν ἀξολίαν ελάμβανον ὅτι (ultra Cauc.)
πρὸς δὲ τὴν ω οἰχοῦνται ἐχ τοῦ 9. ἤλαυνεν - χα- XVII dierum
μοσιίαν πεπ- χαπνοῦ συνιέν- λεπῶς μὲν διά τε spatio Caucaτικόν ήν αὐτοῖς τες. χεόνος πολλής sum superavit καὶ ἐνθεία τῶν exercitus. τὸ σίλφιον πολὺ πεφυχός.πεναναγχαίων ές **τεχαιδεχ**αταῖος Δράψακα άφικ. δε από της **κτι**σθείσης πόλεως ημεν είς Αδραψα.

Atque ut prius de eis quae modo in conspectu posui dicam quid sentiam Clitarchi narrationem sic restituendam esse arbitror. Quae de expeditione per Paropamisadas ad Caucasum versus facta litteris mandaverat, ea inveniuntur ap, Diod. 17, 82 et Curt. 7, 3, 6—29, qui ad verbum paene inter se consentiunt. Atque etiam apud Ael. in extremis verbis illum cognoscere mihi videor, nisi quod errore ductus ea quae de Paropamisadis dicta erant ad Bactrianam rettulit. Deinde Curt. 7, 3, 19 sqq. et Diod. 83, 1—3 paullulum discrepant, cum hic duas urbes ad Caucasum vel Paropamisum conditas esse tradat 16). Et quamquam ap. Diod. corruptela

<sup>16)</sup> non enim debebant Lass II, p. 121 et Droys. h. A. p. 302 n. 27 lectionem quae est: ἄλλας πόλεις defendere. Frustra enim ille verba: ἡμέρας ὁδὸν ἀπεχούσας τῆς 'Αλ' sic interpretari conatus est: »dass er auf dem Wege von dieser Stadt andere gründete, jede eine Tagereise von der andern« etc.

latere videtur (etiam illud neglegenter enuntiatum est: 10 δ' ὄρος-διελθών, πόλιν έκτισε κατά την είς βολην την φέρουσαν είς την Μηδικήν) tamen vel propterea fide dignior est, quod Curt. ipse subiungit: 'hanc quoque Alexandriam incolae appellayerunt', id quod indicare videtur, post verba: superavit exercitus, aut excidisse pauca aut omissa esse. etiam illud Curtii minus credibile est Alexandriae septem milia seniorum Macedonum et praeterea milites, quorum opera rex uti desiisset, consedisse. Quo magis dolendum est quod eam partem narrationis Clitarcheae qua agebatur de laboribus quibus in itinere ex hibernaculis in Bactrianam facto exercitus perfunctus est ex solo Curtio peti necesse est (4,23 sqq.) siguidem Diod. nos deficit. Sed nescio an lacuna loco Aelianeo expleri possit. Nam is de re ipsa, iumentorum carne famem Macedones sustentasse cum Curt. consentit neque quisquam e scriptoribus Al. saepius quam ille nominatim ab eo Iam si narrationem Strabonis cum illa sic annellatus est. refecta conferimus, magnam quandam similitudinem inter utramque intercedere nemo negare potest itemque in eis quae antecedunt Clitarchum secutus ille videtur. Sed tamen etiam alios ei usui fuisse et coniectura probabile est et certis quibusdam vestigiis indicatur. Omitto enim illud quod quindecim diebus Adrapsa Al. venisse narrat-nam de ea re etiam Curt. et Diod. inter se dissentiunt — sed ipsum nomen huius urbis anud eos desideratur neque mentio fit temporis (ὑπὸ πλειάδος δύσιν) quo Al. per Paropamisadas profectus sit, aut terebinthi; deinde Paropamisadarum terra a Strab. δρεινή, a Diod. πεδιάς describitur atque etiam ea quae ap. Strab. inter locos supra exscriptos interiecta sunt illi sententiae favent. Iam quaeritur unde hae discrepantiae derivandae sint. Verum ostendere videtur narrratio Arriani, quae quidem illi nihil repugnet; (nihil enim valere nominum mutationem (Adrapsa Strab. Drapsaca Arr.) supra iam vidimus). In ea enim Aristobulus de natura Paropamisi testis citatur (cf. supra) cumque ea quibus narratio Strab. aucta est ad res geographicas vel physicas potissimum pertineant non est veri dissimile ut aliis locis itahic quoque eum esse usurpatum. Num etiam alios adierit perspici non potest.

His enarratis breviter monet ipsius aetate hanc regionem regni Parthici esse provinciam quae vocatur Choarene (cf. 11, 514 C.). Parthorum quoque historiam ab ipso tractatam esse in sexto libro commentariorum historic. 11, 515 declarat. Deinde denuo redit ad expeditionem Crateri quam nemo saepius in mentem revocat. Quoniamque 1, 35 ab ipso audivimus epistolam quae Crateri esse ferebatur ei notam fuisse, non abest suspicio de hac quoque re pauca eum in hac scripta invenisse. Lass. ant. Ind. II, 180 n. 2 dissensum quendam deprehendere sibi visus est inter hunc locum et § 5, sed mea quidem sententia verba quae sunt τατίτην δὲ τὴν χώραν ad Arachotos potius quam ad Choarenen referenda sunt. Omnia igitur plana sunt. Quae addidit vel memoriter narravisse putandus est.

Par. insequenti (12) plura e Nearcho desumpturus quid de auctoritate eius sentiat breviter exponit. Tum eum seguitur usque ad init. § quartae decimae (cf. Arr. Ind. 30, 1-8.31, 2-6. 39, 4) fr. 25 ap. M. Interponit tamen init. § 13 quae ipse ab aequalibus de balaenis acceperat. Atque etiam § 14 illius cursum persecutus oram Carmanorum describit. Fere eadem 16,3,2 ex Eratosthene afferuntur; sed sine dubio hoc loco Strabo eodem fonte usus est unde ille sua hausit: Nearcho. Sufficit enim comparavisse Arr. Ind. 32, 4 sqq. (cf. etiam Gardthaus. font. geogr. Ammiani p. 542). Pauca etiam de metallis quae ibi reperiuntur ex Onesicriti libro petivit (fr. 27). Ab eodem vel pòtius a Juba eadem habet Plin. h. n. 6, 26, 4 et 33, 7, 40. Müll. autem etsi l. l. pauca tantum Onesicrito tribuit tamen in annot. ad Arr. Ind. 38, 1 (geogr. Graec. minor.) ea quoque quae postea de moribus Carmanorum subiunguntur ad eum refert. Nam postquam ipse Strabo de vite Carmania dixit (ή Καρμανία (sc. ἄμπελος) λεγομένη παρ' ήμιν) (de qua cf. Nearch. in Ind. 32, 5) illorum mores describere pergit et finem facit cum eis quae modo attulit Nearchi narrationem Si illam sententiam amplectamur mirum sit illud quidem quod, quas res una cognoverant eas tam diverse narraverint. Neque quidquam assequimur comparatione ceterorum scriptorum rer. Al., nam si missum facias loc. Nearchi ap. Arr. Ind. 38, 1 omnes tacent. Nihilominus illa opinio mihi quidem non prorsus spernenda videtur: de quibusdam enim rebus vehementer illos dissensisse cap. III § 5 demonstrat Sed facere non possum quin aliam quoque con-Athenaeus enim II p. 45 sq. de eadem iecturam proponam. gente e Posidonio pauca petivit, e quibus colligi licet, uberius eum de moribus eorum esse locutum. Qui cum a Strab. in aliis libris persaepe usurpatus sit, fortasse etiam hoc loco auctor ei fuit. Sed quoniam neque hoc neque illud certis argumentis ad verisimilitudinem adduci potest, rem in medio relinquendam esse arbitror. Huic narrationi Nearchum repugnare iam memoravimus (fr. 26) (cf. Arr. Ind. 38, 1. 32, 6). Sed etiam ea quae insequenti § de natura Persidis exponuntur ad eum pertinere Arr. Ind. 39, 9 et 40, 2-5 nullo negotio intellegitur (etiam verbis quae sunt lóyoc xaréxes idem Itaque eis fr. 33 Müll. supplendum est (cf. A. significatur). Plin. h. n. 6, 28, 111). Longitudinis et latitudinis mensuras more suo ex Eratosthene desumpsit (fr. 117 Bernh.). Atque etiam nomina gentium quae hoc loco memorantur ex eo petita videntur; Nearchus quidem et Arr. Ind. 40, 6 et Strab. 11 p. 524 ex iis Mardos unos nominat.

His generatim expositis ad singulas partes Persidis transit. Ac primum quidem explicare studet qui factum sit ut Susa totius regni caput Cyrus delegerit. Narrat igitur opportunissime Susianam illi sitam esse visam quod et finitima esset Babyloniae ceterisque gentibus et antiquissimis temporibus exceptis semper pars regni maioris fuisset. Haec Strabo solus tradidit neque quidquam apud ceteros scriptores harum rerum reperire nobis contigit quo uti possemus ad auctorem eius cognoscendum. Nam ex eis quos ipse 11, 507 et 508 Persicarum Medicarumque rerum auctores appellat et exagitat, Herodotus nihil de ea re habet, e Ctesiae autem aut Hecataei reliquiis nulla huc pertinet. Atque etiam tales cogitationes ab horum ratione scribendi adeo abhorrent, eorum libris ne potuisse quidem uti videatur. Cumque narratio ipsa nullam ansam det ad coniciendum quis ea excogitaverit, in tanto numero scriptorum illis recentiorum quos eas res tractasse aut notum aut verisimile est, omni coniectura abstinendum esse arbitror. Neque minus fons latet eorum quae de urbe Susis afferuntur. Nam arci Memnonio nomen fuisse Her. 5, 53. Diod. II, 22, alii scripserunt (cf. Duncker I, 29) nomenque ductum esse a Memnone et Diod. l. l. et Ael. n. h. 5, 1 tradunt (etsi contra Strab., ut videtur, Diod. ex Ctesia Memnonem arcem exstruxisse prodit); ea enim non minus quam materiem murorum Graecis decantata fuisse manifestum est. Sed de circuitu urbis omnes tacent praeter Polycletum quem ipse postea citat (fr. IV ap. Müll. scr. rer. Al. p. 129). Verisimile tamen est illa ab aliquo scriptt. rer. Al. litteris mandata fuisse. Aeschylum quoque et Simonidem Ceum auctores adhibet, unde propterea nihil efficitur, quod uterque ab eo lectitatus est.

Susorum mentione facta § tertia ceteras Persarum regias:
Persepolim, Pasargadas, Gabas, Taocen 17) enumerat. Breviter etiam id monet regnum Persarum cum prius a Macedonibus postea a Parthis subactum esset ipsius aetate plane dilapsum esse. Haec omnia ita comparata sunt ut de auctore quaerere non opus sit. Partim enim breviora sunt partim fama ad eum perlata esse verisimile est.

Tum iterum ad Susianam redit. Incipit autem ab ora, quam Oroatide (coll. § 1) et Tigride definiens tria milia stadd. longam esse tradit. In qua re Nearchum quidem non secutus est: nam is § 5 Euphratem terminum sumit pro Tigride neque computus eius quo Pasitigrim ab Oroatide duo milia stad. abesse repperit cum Strabone congruit. quae de Choaspe ab eo exhibentur contra Nearchum pugnant: qui quidem in paraplo eum ne nominat quidem. Apparet autem in eundem errorem incidisse Strabonem quo veterum scriptorum plerique laborabant, cum Eulaeum, Choaspem, Pasitigrim parum distinguerent. Quantum enim etiamnunc res perspici potest Eulaeus idem est atque Pasitigris (cf. Mull. ad Arr. Ind. 42): ab illis autem et Pasitigris Tigris et Eulaeus Choaspes haud raro appellatur. Velut Herod. Choaspem solum nominat et in ripis eius Susa posita esse eiusque unius aquam reges Persarum bibere solitos esse prodit. Cui de Susis quidem Strabo (de aqua Curt. 5, 2, 9) assen-

<sup>17)</sup> De hoc nomine coni. restituto cf. Müll. ad Arr. Ind. 39, ?

titur; nec vero de aqua, idem enim de aqua Eulaei narrat (§ 22) (Pasitigrim et Tigrim eundem existimat Curt. 5, 3, 1). Arr. autem Choaspem nunquam, Pasitigrim bis (exp. III, 17, 1 et Ind. 42), Eulaeum saepius 7, 7, 2 sqq. memorat. Marcian. denique sec. Ptol. et Susa praeterfluere Eulaeum et in sinum Persicum influere affirmat (peripl. 1, 21). Nemo autem praeter Strab. Choaspem in hunc sinum effundi dicit: quaeritur nunc utrum ex fonte eius is error manaverit an ipsi tribuendus sit. De hac re difficile est iudicatu: de fonte ipso enim nihil certi statui potest. Nam cum Nearchus et Polvcletus aperte dissentiant, ac ne Onesicritus quidem adeo ab illo abhorruisse putandus sit, omnis fere facultas divinandi Venerit alicui in mentem Eratosthenis nec sine causa; nam et ea quae praecedunt de terminis et ea quae de Uxiis proxime succedunt ad illius operis rationem satis apte conveniunt. Sed tamen obstare mihi videtur illud quod Strab. II p. 80 ex eo affert: 10 dè vonov (meridionale latus • tertii sigilli i. e. Babyloniae et Susianae agitur) παρά μέν την θάλατταν οθα έστι λαβείν διά τὸ τὸν Περσικόν έμπίπτειν χόλπον etc. cum hoc loco partem illius lateris emensam tradere non dubitet. Quamobrem probabilior est ea conjectura: Strabonem numerum illum nescio qua ratione repperisse, et Eulaeum pro Choaspe habuisse nec vero certum auctorem in eis rebus esse secutum. Iure enim monet ad § 10. Cram. v. d. in hac parte libri sat neglegenter rem eum gerere. Cum autem de Uxiis illa conscriberet Nearchi narrationis eum meminisse satis verisimile est. Res satis nota est cf. Nearch. ap. Strab. 11 p. 524 (fr. 34) et Arr. exp. III, 17, 2. Sequitur locus ex Polycleto depromptus cf. Müll. scr. rer. Al. p. 130 et ad Arr. Ind. 42, 3. Qui hoc loco verius iudicavit quam illo: nam cum verbis quae sunt ἀπταποσίους γάρ είναι σταδίους ελς Σοῦσα nihil aliud significetur quam έμπόριον illud quod a Polycleto modo memoratum est a Susis octingenta stadia abesse, mirum sane esset si ab alio nec vero ab hoc ipso Strabo ea habuisset. Itaque verba quae nunc ap. Meineck. leguntur λέγουσιν άλλοι cum Cram. delenda censeo (de cett. coni. ad h. l. factis cf. Cram.). Sed vere alterius narrationem infert cum sic pergit: allos dé quas etc. Is in ea

sententia est Tigrim et Pasitigrim unum et eundem fluvium esse ita ut ille ceteris fluminibus auctus Pasitigris appellatus sit; idemque fere credidisse video eum quem Plin. h. n. 6, 31, 1 exscripsit, "ubi remeavere aquae (scil. alvei Tigris) Pasitigris appellatur." Sed cum nomen aliter atque Strabo explicet caveamus ne utriusque fontem eundem fuisse arbitremur. Clitarchum quoque nominibus illis unum et eundem fluvium significari existimasse Curt. 5, 3, 1 demonstrat coll. Diod. 17, 67 etiamsi hoc altero loco Pasitigris nomen desideretur. Sed ne id quidem rem nostram expedit quoniamque Nearchus par. ins. et Arr. Ind. 42 illud negat, cui nominis explicationem debeat Strabo quaerere desisto. De ea ipsa cf. Müll. ad Arr. Ind. 42.

Fieri autem non potuit quin in describenda ora Susiana Nearchum quoque et principem et diligentissimum investigatorem harum regionum aderit. Id quod § 5 factum est (fr. 35). Occurrunt igitur permulta ex eo petita, quibus Arr. Ind. 40, 9 sqq. ad verbum paene respondet; ita tamen ut alteruter ordinem non satis servaverit. Plin. vero 6, 26 adeo differt, ut etsi nominatim Nearchus affertur narrationem ab eo profectam esse negem. Illis ex Nearcho excerptis ex Onesicrito pauca adduntur (fr. 28) quibus de ostiis Euphratis et Tigridis dissensisse eos docemur. Difficillimum igitur fuisse videtur illorum fluminum cursus et ostia satis discernere.

Iam ad expeditionem Alexandri redit cum ad verba par. 4 παρεμπίπτει γὰρ etc. respiciens qua via Susis in Persidem ille profectus sit breviter exponit. His cum ceteris scriptoribus in contentionem vocatis haec sunt animadvertenda: angustiae quibus transitur in Persidem Περσίδαι πύλαι ab Arr. quoque appellantur (III, 18), Σουσιάδαι πέιραι vel Susidae pylae a Diod. 17, 68 et Curt. 5, 3, 17, qua re id quidem demonstratur gravioribus auctoribus propius accedere eum quam Clitarcho. Omitto Choaspem, Copraten, Pasitigrim (de quib. vid. Droys. p. 240 annot.) sed de Cyro pauca dicenda sunt. Dicit enim regem Cyrum hoc nomen sumpsisse a flumine Cyro per Persidem fluente, cum antea nomen Agradati ei fuisset: at Ammian. Marcell. 23, 6, 40 haec habet: "cui magno et specioso Cyrus ille superior rex. — id vocabulum.

dedit" de alio flumine (mirum quod St. Croix p. 678, Casaub. fortasse secutus etiam Strab. sic interpretatur). Nemo autem praeter eos broc aut illud narrat. Itaque iam Casaub. illam discrepantiam ita tollere studuit ut locum Strab. corruptum existimaret: sed nihil nos cogit ut eos componamus neque quidquam ap. Strab. corruptum esse censeo praeter nomen Agradatis. De quo cf. Duncker II p. 456 not. III (ed. alt.). De reliquis autem Curt. 5, 4, 7 in eo dissentit quod Araxem in Medum evolvere dicit. Denique Persepolis arcem ab Al. incensam esse ut Graecorum iniurias a Persis acceptas ulcisceretur omnium consensu confirmatur cf. Arr. exp. 3, 18, 11-12. Diod. 17, 70 (copiosa descriptione urbis praemissa) Curt. 5, 6. Plut. Al. 38 etc. Iam totam par. considerantibus nobis dubium esse non potest quin Strabo ea non ita composita invenerit sed aut ex eo libro quem ipse de Al. ediderat aut e pluribus scriptt. rer. Al. deprompta ad ipsius usum quadraverit. Quod cum ita sit nemo mirabitur certum auctorem vel certos auctores a nobis non nominari; illud tamen recte dici potest una illa re excepta fidem eius in dubium non esse vocandam.

Persepoli Alexander profectus cum Pasargadas venisset Cyri sepulcrum visit. Quod cum ab aliis scriptoribus tum ab Aristobulo et ab Onesicrito visum et descriptum esse §§ 7 et 8 declarant. (Arist. fr. 37. On. fr. 31) profert praeter eos etiam Aristum quendam Salaminium de quo vid. Müll. scr. rer. Al. p. 152 et A. Schoene anal. hist. p. 26. His absolutis haec narrat: Cyrum quo loco Astyagem devicisset ibi urbem regiamque Pasargadarum condidisse. A Cyro eam conditam esse Curt. quoque 5, 6, 10 testatur: causam urbis condendae praeter Strab. unus Anaximenes (fr. 18) addidit. Sed cum a Strab. bis tantum laudetur de coloniis Milesiorum, (fr. 3 et 4) hunc locum ad eum referre non audeo.

Persepoli autem et in ceteris regiis Persarum ingentes pecunias Alexander invenisse traditur. Ac Strab. quidem init. § 9 omnem pecuniam quae in Perside capta esset Susa transportatam esse narrat, cum paullo post sic pergat: ἄλλοι δὲ πάντα πάντοθεν συναχθήναι παραδεδώκασιν εἰς Ἐκβάτανα οδκωκαίδεκα μυριάδας ταλάντων. Videtur igitur haec ex di-

versis fontibus hausisse. Sed et hoc et illud legimus apud Diod. 17, 71 et 80 haud dubie utroque loco Clitarchum secutum. Et vere a utrumque Clitarcho memoriae traditum esse Curtii et Iustini consensu quam luculentissime demonstratur. Quamquam enim ille 5, 6, 9 de thesauris Susa transportatis tacet, tamen locis collatis idem ab utroque in fonte inventum esse facile perspicitur. Iustin. autem 12, 1, 3 centum nonaginta milia tal. Ecbatana congesta eisque Parmenionem praepositum esse confirmat. Completur igitur narratio Diodori partim a Curtio partim a Iustino (nam numerum ab eo traditum corruptum censeo ex CLXXX). Qua de causa Strabonem quoque utroque loco secutum Clitarchum illud azdor ei voci quae proxime antecedit wiés opposuisse existimo. Sed etiam reliqua consideranda sunt. Addit enim haec: φασί δε γωρίς των εν Βαβυλώνι και των εν τω στρατοπέδω τών παρά ταύτα μή ληφθέντων αύτά τὰ έν Σούσοις και τα έν Περσίδι τέτταρας μυριάδας ταλάντων έξετασθήναι τινές δέ Cum igitur dicat aestimatione facta καὶ πέντε λέγουσιν. thesaurorum Susa congestorum illam summam repertam esse nihil aliud eum perhibere arbitror quam quod a Diod. 17, 66. Plut. Al. 36. Arr. exp. 3, 16, 7. Iustin. 11, 14, 10. Curt. 5, 2, 11, traditum est: quadraginta vel quinquaginta mil. tal. Susis capta esse. Diod. quidem 71 et Curt. 5, 6, 10 ipsos thesauros Persepolitanos CXX milibus tal. aestimant, quorum magna pars Susa transvecta est. De numero illorum narrationes ita variantur ut quadrag. mil. Iust. et Plut. tueantur, quinquaginta Curt. ("argenti non signati forma, sed rudi pondere") et Arr.; omnium diligentissime rem tractet Diod. 66 πασήμου χουσού και αργύρου πλείω των τετρακισμυρίων ταλάντων · χωρίς δε τούτων υπήρχεν ενακισχίλια τάλαντα χρυσού γαρακτήρα δαρεικον έχοντα". Hunc propterea exscripsi, quod hoc loco continetur explicatio dissensionis quae inter Curt. est et Iustin. (Raun. enim cum l. l. p. 39 Curt. numerum falsum esse iudicaret, neglexit Diodorum): alterum enim novem milia tal. omisisse, alterum XL milibus addidisse existimo. Quem usurpaverit Plut, hic non curo; Arrianum Aristobulo aut Ptolemaeo sua debere constat. Strabo autem partem priorem a scriptore minus noto habuisse videtur, alte

rum numerum ex Aristobulo sumpserit, si modo supra vere suspicati sumus, verba quae sunt allos de pertinere ad Cli-De thesauris Susianis etiam § 21 ex Polycleto tarchum. nonnulla affert. Ad extrema denique comparandi sunt: Arr. exp. 3, 19, 5 et Curt. 5, 12, 17; e quibus ille septem milia tal. Darium secum abstulisse, Curt. pecuniam regis ab interfectoribus eius direptam esse narrat. Cum neutro igitur tantopere consentit ut inde de fonte communi coniecturam Sed cum quae ad res ab Alexandro facere nobis liceat. gestas pertinent omnia nunc perlustraverimus, non alienum videtur esse quid de origine et fide eorum pro explorato ha-Intelleximus igitur Strabobendum sit breviter considerare. nis narrationem modo Arriano similiorem esse modo eis quos Clitarcheos nominare nobis licet. Sed cum pleraque et brevius dicta essent quam ut cum fructu in contentionem vocari possent et a rivulis potius quam ab ipsis fontibus arcessita essent, quos quoque loco consectatus esset persaepe perspici Qua re quominus magnam ei auctoritatem adiungamus non impedimur: putandum enim est non quemvis librum quo variae variorum scriptorum memoriae iudicio non adhibito compositae essent ab eo esse descriptum, sed ea quae ad librum illum de rebus Al. conscribendum e scriptt. rer. Al. collegisset hoc libro iterum usurpata esse. re quanta diligentia atque etiam severitate usus sit ex Strab. II, p. 70; XV, p. 698. 723 C. apparet. Itaque quamquam pauca quaedam paullo neglegentius tractavit, tamen auctor non spernendus est rer. Al.: ut enim alia omittam itinera ab Al. in hac parte Asiae facta a nullo diligentius descripta invenimus.

Sequitur autem luculenta illa et accurata descriptio caloris Susiani, cuius auctorem ipse nominasse videtur: aut enim ea quae nunc leguntur  $\tilde{\omega}_{\varsigma}$   $\varphi\eta\sigma\iota\nu$  exervo $_{\varsigma}$  corrupta esse aut pauca excidisse manifestum est, siquidem in eis quae antecedunt nemo laudatus est, ad quem ea referri liceat <sup>18</sup>). Quaerentibus autem nobis quisnam intellegendus sit illud tenendum est quod et Susiana et res naturales tractantur. Tum

<sup>18)</sup> Non enim mihi persuasit Cram. hoc quoque ipsius Strab. neglegentiae tribuendum esse.

enim facile videbimus de tribus omnino scriptoribus ex iis quos antea ille memoravit posse cogitari, de Onesicrito, Aristobulo, Polycleto. Hunc enim in Susis describendis multum versatum fuisse Strab. §§ 2 et 21 docet: illi autem quantum ex fragmentis cognoscitur ex scriptt. rer. Al. soli fere videntur operam dedisse ut ea quoque quae valerent ad regionum naturam adumbrandam complecterentur. Ex iis ipsis autem Onesicritum propterea missum facio quod quamvis magnopere is id studuerit ut res quam maxime mirabiles congereret, tanta cura ac diligentia quantam hoc loco in singularum rerum natura rationeque observandis adhibitam esse videmus eius non propria fuit. Aristobuli autem nomen supplendum esse in Strabonis Didotiani versione Latin. Müller. coniectura assecutus est. Nec prorsus temere id suspicatus est: nam cum tota narratio talis est quae ei tribui possit, tum ea quae de structura domorum dicta sunt eum indicare videntur. Iure enim ex eo quod Alexander sepulcrum Cyri ei reficiendum tradidit colligitur, eum artis aedificandi peritum omniumque quae ea contineantur studiosum Sed tamen magis etiam mihi probatur Polycletum haec memoriae prodidisse. Etsi enim de libris eius perpauca frgm. supersunt (Müll. scr. rer. Al. fr. VIII) ut de argumento eorum liquido iudicare nobis non liceat, recte tamen Mull. l. l. animadvertit reliquiarum maximam partem spectare ad res geographicas. Ex quo hoc quidem perspicuum fit eas ab illo non esse neglectas. Altera autem causa cur illa ei vindicanda esse censeam haec est: de urbe Susis unus Polycletus a Strab. testis citatur, hoc autem loco haec legimus: ή Σουσίς, έκπυρον τὸν ἀέρα — καὶ μάλιστα τὸν περί την πόλιν - deinde μη φθάνειν τας όδους τας έν τη πόλει etc. Non nego Aristobulum quoque Susis moratum haec observare potuisse, sed mihi quidem illa coniectura propius ad veritatem videtur accedere. Decimam § igitur totam ex eo fluxisse arbitror.

At vehementer dubito num ea quae sequuntur ad eundem referenda sint. Habemus sane locum simillimum libr. XVI, 1, 14 de Babylonia, cui item nonnulla ex Polycleto desumpta praemissa sunt nec tamen quidquam inde effici. potest cum praesertim ex dissensu de vino Babylonio cognoscatur non ex eodem fonte utrumque manavisse. Neque ullum alium locum afferre possum quo huius narrationis origo illustretur. In ipsa autem nulla inest certa iudicandi nota nisi quod verbis quae sunt  $\tau \dot{\gamma} \nu \ \delta' \ \dot{\alpha} \mu \pi \epsilon \lambda o \nu$  etc. ab aliquo scriptor. rer. Al. eam traditam esse satis luculenter demonstratur. Qua in re acquiescendum est. Atque haec quidem de Susiana superiore scripta sunt; adiunxit autem iis pauca de ora ex Nearcho desumpta (fr. 36).

Quibus perscriptis finitimas quoque gentes, Elymaeos, Paraetacenos, Uxios breviter attingit. Quae autem hoc loco collegit partim ab Apollodoro Artemiteno (cf. 16, 1, 18; 11, 13, 6) partim ab aequalibus accepta habuit. Tum his verbis ad mores Persarum describendos accedit: περὶ ών ελρήκασι μεν πλείους, τα δε καίρια και ήμιν λεκτέον in eague re usque ad § 21 perseverat. De fontibus autem ipse haec dicit extr. § 15 ταῦτα μὲν οὖν (i. e. ea qua par. 15 enarraverat) ήμετς έωράκαμεν, εκείνα δε (§ 13 et 14) εν ταις ιστορίαις λέγεται καὶ τὰ ἐφεξῆς et extr. § 13 ώς λέγουσί τινες. Illud igitur pro certo negare nobis licet Eratosthenem vel Artemidorum vel alium geographum auctorem eius fuisse. Nam cum semper voce quae est ἱστορία ita ille utitur ut ad historicos eam referat (velut de Ephoro p. 622 C. de Theopompo p. 43; fabulis opposita p. 504) tum p. 332 οἱ μὲν ἰδία λιμένας η περίπλους η περιόδους γης — επιγράψαντες aperte opponuntur eis qui ἐν τῆ κοινῆ τῆς ἰστορίας γραφη topographiae operam navarunt. Et profecto magnam partem eorum quae his §§ traduntur ex Herodoto desumptam esse eius opere collato facili negotio intellegitur. cf. § 13 (extr. enuntiato excepto) cum Herod. 1, 131 et 132; § 16 cum Her. 1, 138; § 17 = 135 et 136;  $\S$  20 = 133. 134. 140. Illud unum in dubium vocari potest num ipsum Herodotum inspexerit. Plura enim ex aliis scriptoribus petita ita interiecta sunt ut facile quis in eam opinionem veniat Strabonem illius narrationem ab alio auctam atque correctam invenisse. cf. § 17 et 20 cum locis Herod. 19). Constat tamen Herodotum saepius ab

<sup>19)</sup> De industria init. § 18 omitto, uhi verba Her. naedevovae de

eo evolutum esse neque in eo offendendum est quod nomen Ut enim descriptiones morum Massagetarum (XI, 8, 6 = Her. I, 202. 212. 215. 216) et Assyriorum (XVI, 8)1, 20 = Her. I, 195-200) ad verbum ex eo exscripsit auctore non nominato, sic hoc loco eum auctorem citare veritus est cui p. 508 de rebus Persicis una cum Ctesia et Hellanico omnem fidem abrogaverat. Itaque illa ex ipso Herodoto profecta esse existimo. In eis vero quae a Strabone addita sunt plures auctores cognoscere mihi videor. Nam cum cetera scriptoris rerum Persicarum satis periti sint, ea quae § 18 de educatione et institutione puerorum narrantur aut omnia aut maximam partem ficta esse neminem fugiet. Nam tota haec descriptio adeo referta quasi est praeceptis a philosophis Graecis excogitatis ut unquam pueros Persarum hac ratione educatos esse fortiter negem: nam ne in eam quidem aetatem ea quadrat de qua Arr. exp. 5, 4, 5 haec dicit : vózs (Cyri aetate) — νόμιμά σφισιν ην οία έγγυτάτω είναι τή Λακωνική παιδεύσει. Haec igitur separatim consideranda sunt 20). Sed ut ordinem sequar, §§ 13 et 14 narrationi Herodoteae de cultu ignis et aquae pauca quaedam adnectuntur. Haec satis bene conveniunt cum eis quae Dino in fr. 8 et 9 ap. Müll. fr. hist. II p. 91 narravit. Sed-priusquam de ea re iudicium faciamus ceteri quoque scriptores rer. Pers. Ipse Strabo l. l. praeter Herod. hoe loco convocandi sunt. laudat Hellanicum et Ctesiam; e quibus illum quidem saepius adire non dubitavit. Idem autem hoc loco factum esse non modo demonstrari non potest, sed ne verisimile quidem est: quantum enim ex reliquiis perspici potest eiusmodi res multo neglegentius ille observavit. Multo probabilius est Ctesiam in Persicis aut illa aut similia tradidisse, ipsum autem a Strabone de hac re auctorem esse electum vel propterea minus credibile est quod iis quidem locis ubi nominatim citatur ex aliis scriptoribus notum ei fuisse apparet. Nam

τοὺς παῖδας ἀπὸ πενταέτεος ἀξξάμενοι μέχρι εἰχοσαέτεος corrigi videntur; nam cum init. § 19 sequantur: στρατεύονται ἀπὸ εἴχοσεν ἐτῶν, hunc numerum etiam illo loco restituendum censeo.

<sup>20)</sup> Danck II p. 616 sqq. ut Xenophontis institutioni Cyri ita Straboni nimiam fidem tribuit.

p. 689 locum ex Eratosthene sumptum esse satis demonstrasse mihi videor; p. 779 ex Artemidoro p. 785 ex Posidonio laudatur. Dino vero ne semel quidem appellatur ut ab ipso illa repetenda esse persuadere mihi non possim. Sed cum ea similitudo quam supra memoravi intercedat inter utrumque non prorsus respuenda mihi videtur ea opinio: a Dinone potius alterius opera haec accepisse Strabonem quam a Ctesia. Quamquam ne ea quidem satis certa atque confirmata est: nam etsi praeter eos quos laudavi admodum pauci scriptores Graecorum adeo rer. Persic. periti erant ut sacrificia Magorum tam accurate describere possent, tamen facile aliquis e comitibus Alexandri velut Aristobulus haec observare potuerat. Utut id est, hoc quidem constat, et hanc partem descriptionis congruere cum Dinone et scriptam esse ab homine rerum Persicarum haud imperito. Seiunxi autem ab illis ea quae in §§ 17 et 20 narrationi Herodoteae admiscentur non quo plane diversa sint sed quod ita distributa atque dispersa sunt ut valde dubium sit num ad unum fon-Nam cum nulla ratione inter se cohaereant tem pertineant. putandum est e pluribus scriptoribus ea esse delibata, quorum unum quidem vestigium apparet in extr. § 20 de matrimonio filiorum et matrum, nam si Tertulliano fides habenda est, id iam Ctesias tradiderat cf. Ctes. ed. Baehr p. 91 cett. loc. in Paully Realenc. s. v. Magi p. 1375. Sed quoniam parum interest diligentius ea persequi, ad educationem vestimentaque Persarum transeamus. De qua parte quid sentiamus supra exposuimus: restat igitur ut auctorem eruamus. Neque Hellanicum neque Ctesiam neque Dinonem ea conscripsisse non opus est demonstrare: neque magis credibile est scriptores rer. Al. qui quam penitus corrupti depravatique essent mores Persarum suis oculis vidissent quasi optimam quandam speciem educationis eis tribuisse. Sed si quis diligenter et attente ea perlegerit praeter oratorium quendam colorem vestigia cum Herodoti tum Xenophontis Cyropaediae facile inveniet. De sermone illud: καὶ μέλους χωρίς καὶ μετ' ωδης έργα θεών τε καὶ ἀνδρών τών ἀρίστων ἀναδιδόντες memorasse satis habeo; ad Herod, praeter initium etiam extrema verba τιθέντες καὶ ὁλομελή, referenda videntur (cf. 1, 133 όλους

οπιούς); Xenophontis denique et tota narratione admonemur et singulis locis velut παρά δὲ τὰς φαρέτρας σαγάρεις ἔχουσι καὶ κοπίδας (1, 2, 9); ούχ απτονται δὲ τῶν θηρευμάτων οί παίδες (aliter Xen. 1, 2, 11); aliis. Haec igitur satis constant: auctorem huius narrationis et post Alexandrum scripsisse et historiae fidem neglexisse. Cum per aetatem rationem habere nobis liceat Apollodori eius qui Parthica conscripsit, Posidonii Apamensis, Nicolai Damasceni, per fidem eos praetereundos censeo. Quamquam enim nemo eorum dubitat luminibus illustrare orationem et de Posidonio ipse Strabo p. 147 C. haec dicit ούκ ἀπέχεται τῆς συνήθους όητορείας και συνενθουσιά ταις υπερβολαις, tamen talia qualia par. 18 narrantur neque finxisse neque ab aliis sumpsisse putandi sunt 21). Multo facilius Strabo decipi potuit, qui quamvis gravissimum iudicem interdum se praebeat tamen haud raro eum auctorem quem modo vehementissime exagitavit in usum suum convertat. Ne multa: Batonem Sinopensem auctorem eius fuisse existimo (fr. hist. Gr. 4 p. 347). Nam cum unus Strabo Persica eius memoraverit (11, 546 Βάτωνα τὸν πραγματευθέντα τὰ Περσικά) bene illud explicatur quod narrationis ab eo allatae nusquam vestigium invenitur. (etsi insam ad Xenophontem respicere vidimus). Deinde quamquam quo genere dicendi usus sit ex paucissimis eius reliquiis spectari non potest, tamen eo quod Ath. 14 p. 639 E eum appellavit rhetorem ea coniectura quam proposui satis bene Rhetorem enim sermone indicari iam vidimus. Fortasse quispiam suspicabitur ea quoque quae Dinoni vindicare studuimus per eum ad Strabonem pervenisse; sed huius rei indicia plane desunt.

Polycleti fragmento interposito (fr. 4 ap. Müll.) de regum luxuria nonnulla afferuntur: uti solitos esse eos vino

<sup>21)</sup> Non nego me ipsum per aliquod tempus Posidonium pro auctore habuisse. Eum enim et persaepe a Strabone esse usnrpatum et praeter ceteros in moribus institutisque describendis operam collocasse constat (cf. fr. 1, 2; 23, 24, 25, 26, 57). Accedit quod praeter serm. orat. etiam vocabulum proprium eius invenisse mihi videbar: ὁλομελής (extr. 19) quod Steph. (si Eustath. excipis) ex solo Posid. notum est cf. Ath. 5, 210 D et E; et 12, 540 B et C.

Chalybonio, frumento Assio, aqua Eulaei. Eulaei vel Choaspis aquam semper eos secum duxisse notissimum est (cf. pr. c. Plin. h. n. 6, 31, 9. Her. 1, 188. Ctes. ed. Baehr p. 226 al.); de tritico Assio aliunde nihil habeo; de vino Chalybonio autem Posidonius idem narrat ap. Athen. 1, 28 (Müll. fr. hist. III p. 276 p. err. Strabonem nominat pro Ath.) Satis igitur verisimile est, in hac re eius auctoritatem Strabonem sequi. Cui sententiae illud quoque favet quod cum scriptores notae veterioris ut Ctesias Herodotus atque etiam Curt. 5, 2, 9 (ex Clit.) Choaspis aquam praedicent, recentiorem auctorem ab eo sumptum esse satis certum est.

Finem facit totius libri cum fata Persarum et regum seriem usque ad ipsius aetatem breviter persequitur. Sed cum dubium non sit quin Straboni ad ea conscribenda certo quodam auctore opus non fuerit cumque nihil insit in eis quod a narrationibus ceterorum abhorreat, non est quod operam tempusque in fontibus aperiendis consumamus.

Haec habui quae de fontibus in libro XV a Strab. usurpatis dissererem; restat ut quid quaque de parte eruisse mihitoridear breviter nunc complectar.

- I, 1-2 Strabo.
  - 3. Apollodorus Artemit. Onesicr.
  - 4. Strab. Nicol. Damasc.
  - 5. Nearchus.
  - 6. Megasthenes.
  - 7. Eratosthenes.
  - 8. Megast. et Erat.
  - 9-10. Strabo.
  - 11-14. Eratosth.
  - 15. Onesicritus.
  - 16. Nearchus.
  - 17. Aristobulus.
  - 18. Nearch. Aristob. Megillus. Ones.
  - 19. Aristob.
  - 20. Onesicr. Megasth. Nearch.
  - 21. Onesicr. Aristob. Nearch.
  - 22-23. Onesicr. Aristot.
  - 24. Ones. Strabo.

- 25. Nearchus.
- 26. Strabo. Aristob.?
- 27. Megasth. Arist.?
- 28. Aristob. Onesicr.
- 29. Aristob. Clitarch.
- 30. Onesicr. Clitarch.
- 31. Clitarchus.
- 32. Megasth. complures.
- 33. Onesicr. Aristob. Nearch. Ones.
- 34. Onesicr.
- 35. Craterus. Megasth.
- 36 37. Megasth.
- 38. Aristot. Strabo.
- 39 42. Megasth.
- 43. Megasth. Nearch.
- 44. Megasth.
- 45. Nearch. Aristob.
- 46 57. Megasth. 57. Timagenes.
- 58 60. Megasth.
- 61-62. Aristobul.
- 63 55. Onesicritus.
- 66 67. Nearchus.
- 68. Megasth. Clit. Ones.?
- 69. Negasth. Clit. (Timag.?)
- 70 71?
- 72. Artemidorus.
- 73. Nicol. Damascenus.
- II, 1. Eratosthenes.
  - 2-6. Nearchus.
    - 7. Aristob. Clit.
    - 8. Eratosthenes.
    - 9. Eratosthenes.
  - 10. Clit. et Aristob.
  - 11. Strabo.
  - 12. Nearchus.
  - 13. Nearchus.
  - 14. Nearchus Onesicr. Strab. Posid. aut On.?
- III. 1. Nearchus Erat.

- 2. ? Polycletus.
- 3. Strabo.
- 4. Strab. Nearch. Polycl.
- 5. Nearch. Ones.
  - 6. complures.
  - 7. Aristobulus.
  - 8. Onesicr. Aristus.
  - 9. complures.
- 10. Polycletus.
- 11. Nearchus.
- 12. Apollod. aequales.
- 13. Herodotus.
- 14. Dino?
- 15. Strabo.
- 16 17. plur. ex Herod.
- 18 19. Bato Sinop.
- 20. Herodotus.
- 21. Polycletus.
- 22. Posidonius.
- 23-24. Strabo.

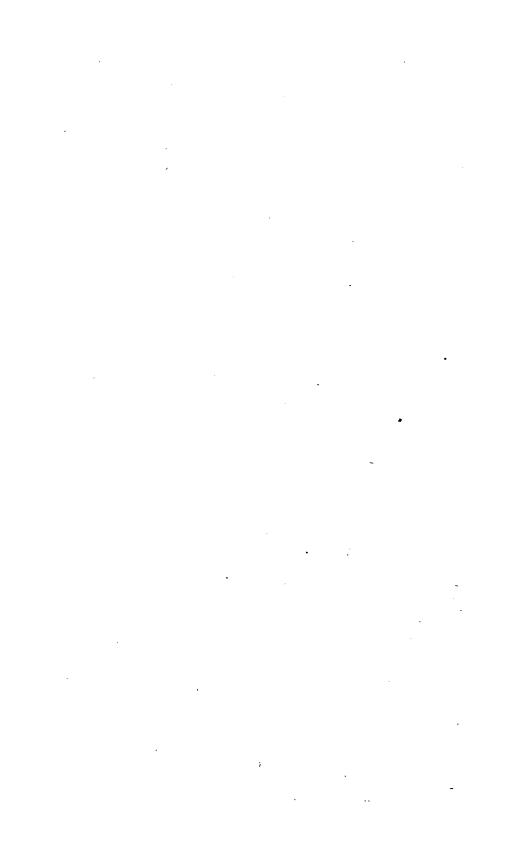

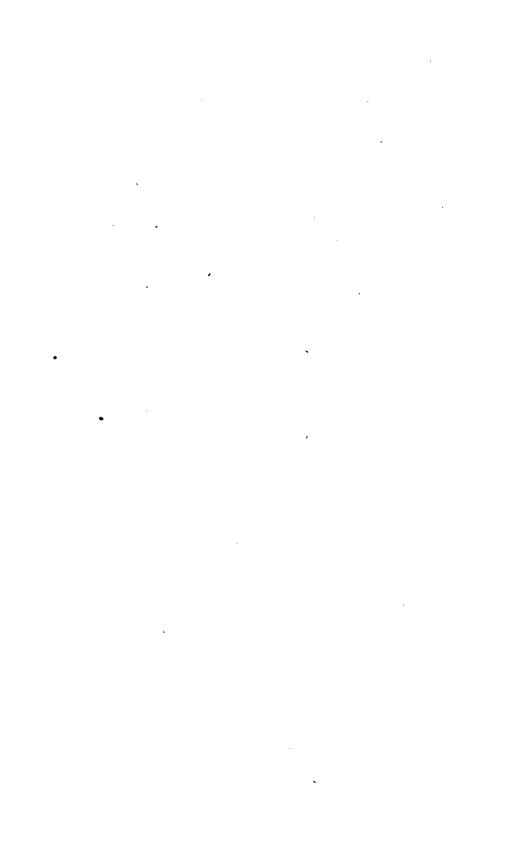

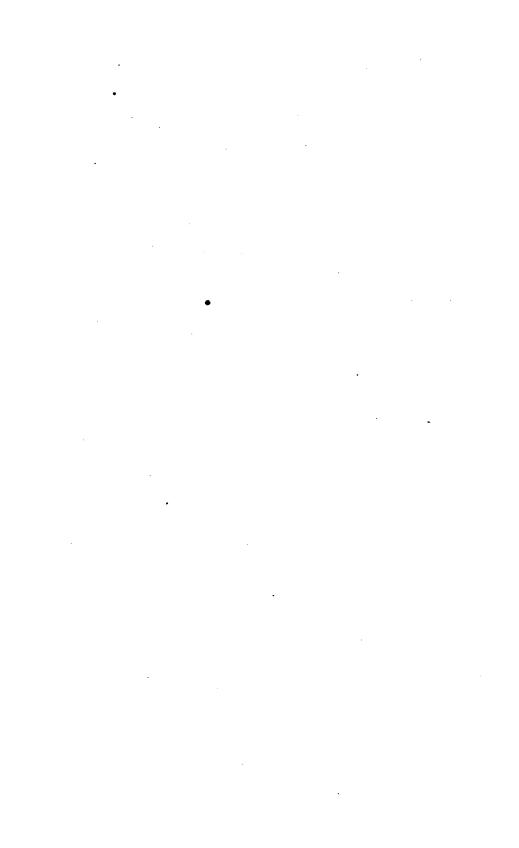

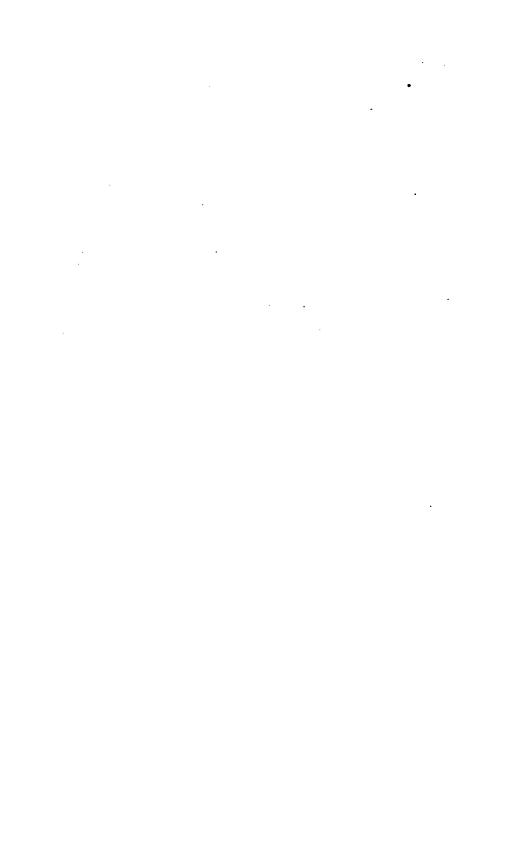

FEB 6 1885 OCT 7 1885 Gs 53.220
De fontibus quibus Strabo in libro
Widener Library 003534609

3 2044 085 170 512